# deportes

Jon Rahm: el campeón que se entregó a los petrodólares del golf

Motivos y traiciones del español, que dejó el PGA por el polémico y millonario LIV, la liga árabe.



# espectáculos

Demi Moore vuelve con un film que la puede llevar al Oscar

Se estrena hoy La sustancia, una historia de terror extremo en la que la actriz, a los 61 años, encarna el papel más brillante de su carrera.



# LA NACION

**JUEVES 19** DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El PBI cayó 3,4% en seis meses, pero hay algunas señales de recuperación

RECESIÓN. En el segundo trimestre bajó 1,7%; hoy el nivel de actividad varía según el sector

yó un 1,7% interanual en el segundo trimestre de este año, después del retroceso de 5,2% que había anotado en el trimestre anterior, informó retroceso se desaceleró. Pese a eso, los números globales de los primeros seis meses del año acumularon

El producto bruto interno (PBI) ca- un rojo del 3,4%. El PBI desestacionalizado, en tanto, también arrojó una baja del 1,7% en comparación con el primer trimestre de 2024.

Por lo tanto, el país continúa en ayer el Indec. El dato muestra que el recesión y las expectativas sobre su continuidad son diversas y sigue el debate entre los analistas acerca de si lopeoryapasó. Actualmente, se ob-

serva un comportamiento dispar de la economía, que varía según el sector. Esa fotografía promete cambiar en el tercer trimestre. Un ejemplo es la producción de autos, que en junio registró una caída del 16,7% en comparación con mayo, pero en los dos meses siguientes repuntó con subas del 38,7% y el 16,2%. Página 16

La Fed recortó la tasa y podría beneficiar a la Argentina

Página 6

# Terror en Lomas de Zamora: otro asalto mortal







IMAGEN DE VIDEO

seguridad — La inseguridad en el conurbano volvió a exponer su cara más extrema: Alberto Quiroz Ayala, de 27 años, fue asesinado anteanoche en Lomas de Zamora por delincuentes que se llevaron su auto, un Fiat Siena. La secuencia del ataque quedó registrada en una cámara de seguridad. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, optó por no hacer declaraciones sobre un caso que se suma a una estadística escalofriante. Página 26

Un menor de 16 años ya registra 72 ingresos a comisarías en la ciudad Página 27

# Ciberataque en el Líbano: ahora explotaron handies

GUERRA. Una segunda ola de estallidos en dispositivos dejó al menos 20 muertos; Israel movilizó tropas

BEIRUT (DPA).- Una segunda ola de ciberataques volvió a golpear ayer al grupo terrorista libanés Hezbollah con nuevas detonaciones en handies y equipos de energía solar, que se sumaron a los cientos de beepers que habían estallado el martes casi en simultáneo en varias partes del país.

Las explosiones -que se sospecha que fueron perpetradas por Israel contra integrantes de Hezbollah, pero que además causaron la muerte de civiles-aumentaron los temores de que el conflicto entre ambas partes escale a un terreno desconocido después de que el gobierno de Tel Aviv anunciara que el Estado judío había ingresado en una nueva fase de la guerra que desde octubre libra contra Hamasy, en menor intensidad, con el grupo chiita aliado de Irán.

La operación de ayer dejó por lo menos 20 muertos y más de 450 heridos en varias ciudades libanesas. Israel movilizó tropas a la frontera con el Líbano. Página 2

EL ESCENARIO

# Un misterio oculto en el presupuesto de Milei

Carlos Pagni -LA NACION-

→ I proyecto de presupuesto que presentó el presiden-pasado, y que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, cobija un gran enigma. Al calcular los recursos del Estado, promete un incremento de 100% en la recaudación de derechos de exportación. Es decir, retenciones. La publicación de esa proyección encendió una alarma muy comprensible entre los exportadores. Sobre todo en el sector agropecuario. Contínúa en la página 10

# Nuevo paro complica a todos los aeropuertos

EN VILO. Aunque afirman que no afectará el cronograma de vuelos, hoy habrá una protesta del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil en 27 aeropuertos del país. Será en dos tramos: de 6 a 12 y de 17 a 22. Además, habrá asambleas de los gremios de pilotos y aeronavegantes. A esto se sumó ayer la denuncia del Gobierno por extorsión contra Pablo Biró, jefe del gremio de pilotos. Página 20

# La Nación y la Ciudad sellan un acuerdo por los fondos

**JUSTICIA.** Los gobiernos de Milei y de Macri alcanzaron en la Corte un entendimiento por el pago de la coparticipación Página 8

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

# Conflicto en Medio Oriente | A LAS PUERTAS DE UNA ESCALADA REGIONAL

# Otra ola de explosiones en el Líbano abre una nueva fase de la guerra

Un segundo ciberataque contra dispositivos de comunicación de Hezbollah, esta vez colocados en los handies, así como en sistemas de energía solar, dejó 20 muertos y 450 heridos en el país; Israel moviliza tropas a la frontera

BEIRUT.—Varias ciudades del Líbano fueron sacudidas ayer por una segunda ola de detonaciones de dispositivos de Hezbollah, que dejaron al menos 20 muertos y más de 450 heridos, esta vez perpetradas contra handies y paneles solares.

"La ola de explosiones enemigas dirigidas contra handies dejó 20 muertos y más de 450 heridos", afirmó el Ministerio de Salud libanés en un comunicado.

Las explosiones, atribuidas a Israel, tras un operativo similar que hizo estallar cientos de beepers anteayer, aumentaron los temores de que el conflicto entre ambos bandos escale a una guerra total y pulverice a la vez las chances de apaciguar el conflicto en Gaza.

Un funcionario de Hezbollah dijo bajo condición de anonimato que estallaron handies usados por la agrupación, mientras que la agencia oficial de noticias libanesa reportó que sistemas domésticos de energía solar estallaron en varias partes de Beirut y del sur del Líbano, con al menos una niña herida reportada.

Entre las detonaciones en Beirut hubo un estallido durante el funeral de tres miembros de Hezbollah y de un menor de edad muertos en las explosiones del día anterior. En la ciudad costera de Sidón se vieron un automóvil y un local de telefonía celular dañados luego del estallido de dispositivos en su interior.

Las nuevas explosiones impactaron en un país que seguía atemorizado y en shock luego de las explosiones de beepers de la víspera, que mataron por lo menos a 12 personas, incluidos dos niños, e hirieron a otras 2800.

La segunda oleada también aumenta las inquietudes sobre las víctimas indiscriminadas causadas por los ataques, en los que se produjeron cientos de explosiones donde fuera que los dueños de los dispositivos se encontraran, como viviendas, automóviles, supermercados o cafeterías, a menudo con familiares o transeúntes cerca de ellos.

Aunque los beepers detonados anteayer eran utilizados por miembros de Hezbollah, no había garantías de quién era la persona que tenía en su poder el dispositivo en el momento de la explosión. La mayoría de las víctimas no eran combatientes de Hezbollah, sino miembros de los extensos operativos civiles del grupo que sirven principalmente a la comunidad chiita del Líbano.

Por lo menos dos trabajadores de la salud se encontraban entre los que habían muerto en los primeros ataques. Médicos, enfermeros, paramédicos, trabajadores de organizaciones benéficas, docentes y administradores de oficina trabajan para organizaciones vinculadas con Hezbollah, y una cantidad desconocida de ellos tenían beepers.

Un responsable libanés de seguridad indicó que, según una investigación preliminar, los beepers "estaban programados para estallar y contenían materiales explosivos



Funerales de víctimas del ciberataque a beepers de anteayer en Beirut





Un auto destruido tras la explosión de un dispositivo desconocido



Un local de celulares afectado por una explosión en el centro de Beirut, capital del Líbano

colocados junto a la batería" (ver página 4).

El dirigente reforzó así las sospechas de que la inteligencia israelí intervino la logística de Hezbollah colocando los explosivos a los beepers recién comprados por la agrupación, y antes de la entrega a sus destinatarios.

Los beepers son aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a internet, por lo que la dirigencia de Hezbollah recomendaba su utilización como medio para evitar la intercepción de sus comunicaciones.

Hezbollah-que cuenta con el respaldo de Irán- ha estado intercambiando ataques con las fuerzas militares de Israel casi a diario desde el 8 de octubre del año pasado, un día después del mortal atentado de Hamas en el sur de Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

Desde entonces, cientos de personas han muerto en ataques perpetrados en el Líbano y decenas en Israel, mientras decenas de miles de personas a cada lado de la frontera han sido desplazadas. Hezbollah dijo que sus ataques son en apoyo a su aliado Hamas.

### Movilización

Israel empezó a movilizar más soldados a su frontera con el Líbanoayer como medida de precaución, de acuerdo con un funcionario con conocimiento de los movimientos. Hezbollah anunció, por su parte, tres ataques en el norte de Israel.

"Estamos en el inicio de una nueva fase en la guerra, requiere valentía, determinación y perseverancia", dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, durante un encuentro con soldados israelíes. Sin mencionar explícitamente las explosiones, elogió el trabajo del Ejército y las agencias de seguridad de Israel, al señalar que "los resultados son muy impresionantes".

Gallant añadió que, tras meses de combates contra Hamas en Gaza, "el centro de gravedad está cambiando al norte, al desviar recursos y fuerzas". Dirigentes israelíes habían emitido una serie de alertas en las últimas semanas sobre que podrían aumentar sus operaciones contra Hezbollah en el Líbano, justificadas con el objetivo de que los desplazados israelíes regresaran a sus hogares cerca de la frontera.

Hamas condenó "enérgicamente la agresión sionista contra el hermano pueblo libanés" y afirmó que esas operaciones "amenazan la seguridad y la estabilidad" de la región. El ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib, advirtió asimismo que el "flagrante asalto a la soberanía y la seguridad del Líbano" podría "ser indicio de una guerra más amplia".

Estados Unidos, estrecho aliado de Israel y también uno de los mediadores por una tregua con Hamas, advirtió a todas las partes contra una "escalada" en Medio Oriente tras la doble jornada de ataques remotos. "Seguimos sin querer ver una escalada de ningún tipo. No creemos que la forma de resolver esta crisis sea mediante operaciones militares adicionales", declaró el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Representantes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña conversarán hoy en París sobre las negociaciones de tregua en Gaza y sobre la situación en el Líbano. Por otra parte, la Asamblea General de la ONU pidió el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos en un plazo de doce meses, en una resolución no vinculante que Israel rechazó (ver aparte). •

Agencias AP, AFP y ANSA

LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### EL MUNDO | 3

# Los dispositivos que explotaron

### PAGER AR-924

A este modelo fabricado por la empresa taiwanesa Gold Apollo Co. Ltd. le agregaron 3 gramos de explosivos



### HANDY

Es una radio portátil de dos vías que permite a los usuarios comunicarse de forma inalámbrica a corta distancia. Estos dispositivos, que se alimentan con baterías, funcionan en frecuencias de radio específicas

Modelo fabricado por la empresa japonesa ICOM supuestamente usado por los miembros de Hezbollah



# PANELES SOLARES

Se registraron varías explosiones en distintas ciudades del Líbano en sistemas de generación de electricidad por paneles solares



LA NACION

# Un éxito táctico, pero con un desconocido impacto estratégico

EL ANÁLISIS
Patrick Kingsley
THE NEW YORK TIMES

lataque de Israel a los dispositivos de comunicación de Hezbollah fue un éxito táctico que no tuvo un impacto estratégico claro, según los analistas consultados.

Aunque el ataque avergonzó a Hezbollah y pareció incapacitar a muchos de sus miembros, hasta ahora no ha alterado el equilibrio militar en la frontera entre Israel y el Líbano, donde más de 100.000 civiles de ambos lados han sido desplazados por una batalla de baja intensidad. Hezbollah y el Ejército israelí siguieron enzarzados ayer en el mismo patrón, con intercambios de misiles y fuego de artillería a un ritmo acorde con las escaramuzas diarias que libran desde octubre.

Aunque los ataques fueron una llamativademostración de la destreza tecnológica de Israel, inicialmente este no intentó sacar provecho de la confusión que sembró para lanzar un golpe decisivo contra Hezbollah e invadir el Líbano.

Y si el ataque impresionó a muchos israelíes, algunos de los cuales habían criticado a su gobierno por no detener los bombardeos de Hezbollah, su principal frustración sigue siendo la siguiente: Hezbollah todavía está atrincherado en la frontera norte de Israel, impidiendo que decenas de miles de residentes del norte de Israel regresen a sus hogares.

"Este es un evento táctico asombroso", dijo Miri Eisin, miembro del Instituto Internacional contra el Terrorismo, una organización de investigación con sede en Israel. "Pero ningún combatiente de Hezbollah se va a mover por esto", dijo Eisin, exoficial de inteligencia de alto rango. "Tener capacidades asombrosas no hace una estrategia".

Los israelíes están divididos sobre si el ataque fue el resultado de un oportunismo de corto plazo o de una previsión a largo plazo. Algunos creen que los comandantes israelíes temían que sus pares de Hezbollah hubieran descubierto recientemente la capacidad de Israel para sabotear los beepers, lo que los llevó a hacerlos estallar inmediatamente o arriesgarse a perder esa capacidad para siempre.

Otros dicen que Israel tenía una intención estratégica específica. Tel Aviv tal vez esperaba que el descaro y la sofisticación del ataque en última instancia harían que Hezbollah fuera más receptivo a un alto el fuego en las próximas semanas, si no inmediatamente.

"El objetivo de la operación, si Israel estaba detrás de ella como afirma Hezbollah, puede haber sido mostrarle a Hezbollah que pagará un precio muy alto si continúa sus ataques contra Israel en lugar de llegar a un acuerdo", dijo el mayor general Amos Yadlin, exjefe de la dirección de inteligencia militar de Israel.

### Lealtad a Hamas

Hezbollah comenzó a disparar contra Israela principios de octubre en solidaridad con Hamas, después de que su aliado palestino lanzó un ataque terrorista en el sur de Israel, lo que provocó un contraataque israelí a gran escala contra Gaza. Desde entonces, Hezbollah ha vinculado su destino al de Hamas y ha prometido que no dejará de luchar hasta que Israel se retire de Gaza.

Dada la conexión, los funcionarios de ambos lados de la frontera llevan meses esperando que una tregua en Gaza conduzca a un acuerdo paralelo en el Líbano. Mediadores estadounidenses y franceses, encabezados por Amos Hochstein, un enviado estadounidense, viajaron entre Beirut y Jerusalén preparando el terreno para una tregua entre Israel y Hezbollah en caso de que se llegue a un acuerdo en Gaza.

Según los analistas, ahora que las negociaciones sobre Gaza están en un punto muerto, los dirigentes israelíes pueden creer que deben tomar medidas más ambiciosas contra Hezbollah para persuadir al grupo de que separe su destino del de Hamas. En los últimos días, los dirigentes israelíes han intensificado su atención pública sobre Hezbollah, y el ministro de Defensa del país, Yoav Gallant, advirtió esta semana que la "acción militar" era "la única manera" de poner fin al conflicto.

"La cuestión es desconectar la guerra que Hezbollah declaró contra Israel de la guerra contra Hamas", dijo Yadlin. La operación le da a Hochstein "otra herramienta para usar cuando habla con Hezbollah: 'Será mejor que lleguen a un acuerdo o se enfrentarán a ataques más sustanciales y sorprendentes", agregó.

Algunos son más escépticos y sostienen que es poco probable que Hezbollah cambie de rumbo, incluso si ha quedado debilitado y desorientado por el ataque.

Hezbollah se considera el aliado más influyente de Irán en Medio Oriente y trataría de evitar crear la percepción de que abandonó a Hamas, según Sima Shine, exoficial de alto rango del Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel.

"No creo que eso suceda", dijo Shine, analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, una organización de investigación israelí. "Es muyimportante que sean los jefes de todos los agentes de la región, los que dan dirección a los demás, los que entrenan a otros de vez en cuando".

De manera más general, el ataque también puso de relieve la disonancia entre la disciplina de las agencias de inteligencia de Israel, que tienen la capacidad de planificar operaciones con meses o incluso años de antelación, y el confuso pensamiento de corto plazo del liderazgo político de Israel.

El ataque se produjo después de días de informes en la prensa israelí sobre una intención del primer ministro Benjamin Netanyahu de despedir a su ministro de Defensa, incluso mientras Gallant supervisaba la operación planeada en el Líbano.

"Es una situación muy extraña", dijo Shine, que muestra "la brecha que existe entre los políticos y el sistema de seguridad". ●

# LAS CLAVES DE UN COMPLEJO CIBERATAQUE

# Duién está detrás del ataque

Múltiples fuentes de seguridad señalan al Mossad, la agencia de espionaje israelí, como principal responsable de la operación, en combinación con la Unidad 8200, una división de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel.

# • Beepers alterados

Sesospecha que los beepers, fabricados por la empresa Gold Apollo de Taiwán y distribuidos por la compañía húngara BAC, fueron interceptados en algún punto de la cadena de suministro. Insertaron explosivos en el equipo y retocaron su firmware-el software preinstalado en fábrica-para poder generar la explosión.

# Cuándo se hizo

Una alta fuente de seguridad li-

banesa dijo que agentes israelíes colocaron explosivos en el interior de los dispositivos cinco meses antes de las detonaciones.

# Cómo llegaron a Hezbollah

Los beepers involucrados en las explosiones fueron parte de un lote de 5000 localizadores encargados por Hezbollah. Estos dispositivos fueron comercializados por Gold Apollo, una empresa con sede en Taiwán, y fabricados por BAC Consulting, una compañía con sede en Budapest, Hungría.

# Por qué Hezbollah usa

beepers

El objetivo es evitar la vigilancia tecnológica y el rastreo por parte de los servicios de inteligencia israelíes. Los teléfonos móviles son más vulnerables a la interceptación de comunicaciones y el rastreo de ubicaciones. El beeper es un pequeño dispositivo inalámbrico que puede recibir, y en algunos casos enviar, mensajes, pero no hacer llamadas.

# Cómo explotaron

Los beepers explotaron después de recibir un mensaje codificado que activó los explosivos insertados en los dispositivos. Se estima que cada beeper contenía alrededor de tres gramos de explosivos, que pasaron inadvertidos durante meses.

# Importancia del ataque

La operación demostró que ni siquiera los métodos de comunicación más rudimentarios de Hezbollah están a salvo de la sofisticación tecnológica de Israel.

# Conflicto en Medio Oriente | LAS RAÍCES DE LA OPERACIÓN

# De Hungría a Taiwán, crece el misterio del origen de los beepers

La compañía asiática apuntada por las autoridades libanesas dijo que los dispositivos habían sido producidos en Budapest; sospechan que la firma húngara es una empresa fantasma creada en 2022

BEIRUT.- La detonación de miles de beepers de miembros de Hezbollah abrió una misteriosa trama desde Taiwán hasta Hungria, con la revelación de la empresa que presuntamente había fabricado los dispositivos de que en realidad habían sido producidos en Europa, en lo que parecía ser una empresa fantasma que quedó en medio de la sofisticada operación que ayer dejó por lo menos 20 muertos.

La agencia de espionaje israelí Mossad, que cuenta con un largo historial de audaces ataques en suelo extranjero, habría colocado explosivos en el interior de beepers importados por el grupo terrorista Hezbollah meses antes de las detonaciones de anteayer en las que murieron 12 personas, entre ellas dos niños, según dijo a Reuters una fuente de seguridad libanesa de alto nivel.

Elatentadoocurrióen una falla de seguridad sin precedente de Hezbollah que hizo explotar miles de beepersenel Líbanoy Siria, dejandocasi 3000 heridos, entre ellos muchos de los combatientes del grupo y el embajador de Irán en Beirut.

Una fuente de seguridad libanesa de alto nivel dijo que el grupo había encargado 5000 beepers a Gold Apollo, que según varias fuentes se introdujeron en el país a principios de este año.

Sin embargo, el fundador y presidente de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, dijo que los beepers AR-924 utilizados en la explosión habían sido fabricados por una empresa europea a la que denominó BAC en un comunicado. "El producto no era nuestro. Solo llevaba nuestra marca", dijo ayer Hsu Ching-Kuang en las oficinas de la empresa en la ciudad de Nueva Taipéi, en el norte de Taiwán. Agregó que su empresa tiene un acuerdo con BAC desde hace tres años, aunque no presentó una prueba del contrato.

"Según el acuerdo de cooperación, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca comercial para ventas de productos en regiones designadas, peroel diseño y la manufactura de los productos son únicamente responsabilidad de BAC", según un comunicado de Gold Apollo.

BAC parecía ser una empresa fantasma. La dirección declarada de BAC Consulting en Budapest, la capital de Hungría, era un edificio de color melocotón situado en una calle residencial de las afueras de la capital. El nombre de la empresa estaba escrito en una hoja A4 en la puerta de cristal. Una persona del edificio que pidió no ser citada dijo que BAC Consulting estaba registrada en la dirección, pero no tenía presencia fisica allí.

BAC Consulting Kft., una sociedad limitada, se registróen mayode 2022, según documentos corporativos. Tiene un capital de 7840 euros, según los registros, y obtuvo unos ingresos de 725.768 dólares en 2022 v 593.972 dólares en 2023.

Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, que en su página de LinkedIn se describe como asesora estratégicaydesarrolladora de negocios. Entre otros puestos, Bársony-Arcidiacono indica en la web que ha servido en la junta directiva del Earth Child Institute, un grupo dedicado a la sostenibilidad. El grupo no menciona a Bársony-Arcidiacono como miembro de su junta en su sitio web.

Elijah J. Magnier, un veterano analista de riesgo político afincado en Bruselas y con 37 años de experiencia en la región, dijo que habló con miembros de Hezbollah y sobrevivientes del ataque del martes. que revelaron que los beepers se habían entregado hacía más de seis meses. "Los beepers funcionaron perfectamente durante seis meses", dijo Magnier. Lo que provocó la explosión, dijo, parecía ser un "mensaje de error enviado a todos los dispositivos".

Magnier también señaló que dado que el Líbano se enfrenta a sanciones de buena parte de Occidente que señalan a Hezbollah como organización terrorista, las empresas son cautelosas a la hora de realizar transacciones. Y que, en este caso, los beepers estaban en manos de un terceroy estuvieron retenidos en un puertodurante tres meses, a la espera de las autorizaciones.

Hezbollah sospecha que fue durante esos tres meses que Israel logró colocar explosivos en los dispositivos, según el analista.

Los combatientes de Hezbollah han estado utilizando beepers como medio de comunicación de baja tecnología en un intento de eludir la localización israelí de los celulares.

El grupo optó por distribuir beepersa sus miembros en las distintas ramas del grupo, desde combatientes a médicos que trabajan en sus servicios de ayuda.

Al parecer, el complot llevaba muchos meses gestándose. Se produjo tras una serie de asesinatos de comandantes y dirigentes de Hezbollah y Hamas atribuidos a Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza. La fuente de seguridad libanesa de alto nivel dijo que los dispositivos habían sido modificados por el servicio de espionaje de Israel "a nivel de producción".

"El Mossad inyectó una placa dentro del dispositivo que tiene material explosivo que recibe un código. Es muy difícil detectarlo", dijo la fuente.

La fuente dijo que unos 3000 beepers explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Otra fuente dijo que en los nuevos dispositivos había ocultos hasta tres gramos de explosivos y que Hezbollah no los había detectado durante

El AR-924, anunciado como "robusto", contiene una batería recargable de litio, según los detalles que se anunciaban en el sitio web de Gold Apollo, antes de que aparentemente fuera eliminado del sitio tras el ataque. También indicaba que la batería duraba hasta 85 días. Esopodría ser crucial en el Líbano, donde los cortes de electricidad son habituales en medio de la debacle económica que afecta desde hace años a la pequeña nación mediterránea.

Además, los beepers funcionan en una red móvil diferente de la de los celulares, lo que los hacemás resilientes ante emergencias, uno de los motivos por los que hospitales de todo el mundo aún los utilizan. •

Agencias AP y Reuters



BAC está registrada a nombre de Frente de la empresa BAC, en un barrio de Budapest





Un handy de Hezbollah, ayer, sin la batería durante un funeral

# La Unidad 8200, la agencia militar a la que apuntan las sospechas

Habría diseñado el plan del presunto ataque israelí

JERUSALÉN (Reuters).- El ataque masivo contra dispositivos de Hezbollah en el Líbano puso el foco en la secreta Unidad 8200 israelí, la entidad de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel que, según una fuente de seguridad occidental, estuvo involucrada en la planificación de la operación.

Una fuente de seguridad occidental dijo que la Unidad 8200, una sección militar que no forma parte de la agencia de espionaje, estuvo involucrada en la etapa de desarrollo de la operación contra Hezbollah, que duró más de un año.

La Unidad 8200 es el equivalente a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos o al GCHQ británico, yesla unidad militar más grandedel Ejército. Desciende de las primeras unidades de inteligencia y descifrado de códigos formadas en 1948.

Sus actividades suelen ser confidenciales y van desde la inteligencia de señales hasta la minería de datos y los tecnológicos. El año pasado, su líder dijo que la unidad usó inteligencia artificial para ayudar a seleccionar objetivos de Hamas.

Una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente dijeron que la agencia de espionaje israelí Mossad fue responsable de una sofisticada operación para colocar una pequeña cantidad de explosivos dentro de 5000 beepers comprados por Hezbollah.

La fuente dijo que la Unidad 8200 estaba involucrada en el aspecto técnico de las pruebas de cómo podrían insertar material explosivo dentro del proceso de fabricación.

En una declaración pública poco frecuente sobre las actividades de la unidad, las FDI dijeron en 2018 que habían ayudado a frustrar un ataque aéreo de Estado Islámico contra un

país occidental. En ese momento, dijeron que las operaciones de la unidad iban desde la recopilación de inteligencia y la ciberdefensa hasta "ataques y ciberataques".

Aunque Israel nunca ha confirmado su participación, se informó que la Unidad 8200 estuvo involucrada en el ataque con el virus Stuxnet que desactivó las centrifugadoras nucleares iraníes, así como en una serie de otras operaciones de alto perfil fuera de Israel.

Además de espiar a los palestinos en Cisjordania y Gaza ocupadas, opera en todas las áreas, incluídas las zonas de combate, y en tiempos de guerra está integrada con el cuartel general del comando de combate.

La unidad es efectivamente el sistema de alerta temprana de Israel y, comogran parte del resto del sistema de defensa y seguridad, a sumió parte de la culpa por no detectar el ataque de Hamas del 7 de octubre al sur de Israel. Su comandante anunció la semana pasada que dimitiría.

La unidad es famosa por una cultura de trabajo que enfatiza el pensamiento innovador para abordar problemas que antes no se habían planteado ni imaginado. Esto ayudó a algunos graduados a construir el sector de alta tecnología de Israely algunas de sus empresas más grandes.

La unidad tiene una alta tasa de rotación de jóvenes reclutas que reemplazan a los veteranos, dijo Kobi Samboursky, otro exmiembro de 8200 y socio gerente de Glilot Capital Partners, un fondo de etapa inicial que invierte en ciberseguridad e inteligencia artificial.

"Lo más importante aquí es la cultura del 'se puede hacer', donde todo es posible", dijo Samboursky. .

LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 5



ANWAR AMRO/AFP

# La Argentina rechazó una resolución de la ONU crítica con Israel

La asamblea exige "poner fin a la ocupación israelí"

NUEVA YORK.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió ayer exigirle a Israel que "ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado", en una decisión que la Argentina rechazó.

La representación nacional fue uno de los 14 votos en contra de esa decisión, y en los días previos a la participación del presidente Javier Milei, que el sábado prevé ofrecer un discurso crítico en la reunión del organismo internacional.

Con 124 votos a favor, 14 en contray43 abstenciones, la ONU "exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar 12 meses después de la aprobación de la presente resolución".

La Argentina votó en contra junto a las representaciones de República Checa, Fiji, Hungría, Israel, Malawi, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Tuvalu y Estados Unidos.

El voto negativo argentino (el representante nacional permanente ante la ONU es Ricardo Lagorio) llegó a tres días de que Milei hable ante la Asamblea General, en un discurso que se anticipa crítico. El Presidente, según informó LANACION, criticará a los organismos internacionales, a los que acusa de "abandonar los valores occidentales".

La resolución que desde el martes debatían los 193 Estados miembros de la ONU sigue el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en julio, al examinar la ocupación israelí desde 1967 a petición de la Asamblea General. determinó que "la presencia con-

tinuada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal" y que Israel tiene la obligación de ponerle fin "lo antes posible".

La decisión de la ONU pide además a los Estados miembros que tomen medidas para poner fin a las importaciones procedentes de los asentamientos y al suministro de armas a Israel si hay motivos "razonables" para creer que podrían utilizarse en los territorios palestinos. Asimismo, propone adoptar sanciones contra quienes participen en "el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel" en los territorios palestinos.

La resolución no es jurídicamente vinculante, pero la magnitud del apoyo recibido refleja la opinión mundial. No hay vetos en la Asamblea General, a diferencia que en el Consejo de Seguridad de 15 países miembros.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, señaló que se trataba de una "vergonzosa decisión que respalda el terrorismo diplomático de la Autoridad Palestina". "En lugar de conmemorar el aniversario de la masacre del 7 de octubre condenando a Hamas y pidiendo la liberación de los 101 rehenes restantes, la Asamblea General sigue bailando al son de la Autoridad Palestina, que apoya a los asesinos de Hamas", señaló.

El ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, sin precedentes por su magnitud y violencia, causó la muerte de más de 1200 personas. Las represalias israelíes en Gaza provocaron un desastre humanitario y dejaron hasta ahora más de 41.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza. •

Agencias Reuters y AP

# Un ataque de drones ucranianos destruyó un arsenal al norte de Moscú

GUERRA. Una bola de fuego en un importante depósito de misiles obligó a las autoridades a evacuar la región de Tver

KIEV.- Un ataque a gran escala condrones ucranianos contra Rusia provocó ayer una explosión de impactante magnitud en un importante arsenal en la región de Tver. El bombardeo provocó un gran incendio y forzó la evacuación de una ciudad cercana, según las declaraciones de un funcionario ucraniano y los reportes de la prensa rusa.

Videos e imágenes en las redes sociales mostraron una enorme bola de fuego elevándose hacia el cielo nocturno y múltiples detonaciones retumbando en un lago a unos 380 kilómetros al oeste de Moscú. El ataque fue llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con las Fuerzas de Inteligencia y Operaciones Especiales de Ucrania, dijo un funcionario de seguridad de Kiev, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a por temor a verse arrastrados al discutir la operación.

Según el funcionario, en el depósito se almacenaban misiles Iskander v Tochka-U, así como bombas planeadoras y proyectiles de artillería.

"El enemigo atacó un depósito de municiones en la zona de Toropets", dijo Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso nacido en Ucrania. "Todolo que puede arder ya está ardiendo allí (y explotando)", agregó.

# Bajo control

Las autoridades regionales de Tver anunciaron en Telegram la "evacuación parcial" de la población mientras se apagaba un incendio donde cayeron restos de un dron, sin mencionar ningún depósito de armamento. Alrededor del mediodía, el gobernador de Tver anunció que la situación era estable, que el incendio había sido extinguido sin reportes de víctimas mortales y que los residentes podían volver a sus hogares.

Una mujer que prefirió identificarse como Irina confirmó que

su familia había sido evacuada en Toropets y que "se inició un incendio con explosiones".

Los medios estatales rusos ya habían informado en el pasado que en el lugar de las explosiones se encontraba un importante arsenal de armas convencionales.

Los ataques exitosos ucranianos contra objetivos ubicados en el interior de Rusia se volvieron más comunes a medida que progresa la guerra y mediante el desarrollo tecnológico que está realizando Kiev.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, también busca la aprobación de las naciones occidentales para que su país utilice las sofisticadas armas que le están suministrando para atacar objetivos dentro de Rusia. Algunos líderes occidentales se mostraron reacios a esa posibilidad, conflicto.

Los ataques de Ucrania contra equipos, municiones e infraestructuras militares rusas en el interior de Rusia, así como hacer sentir a los civiles rusos algunas de las consecuencias de la guerra que se libra en gran medida dentro de Ucrania, son parte de la estrategia de Kiev.

El rápido avance de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk el mes pasado encaja en ese plan, que aparentemente busca obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a dar marcha atrás.

Pero Putin no dio señales de dar marcha atrás y ha estado tratando de debilitar la determinación de Ucrania mediante una guerra de desgaste y también de minar el apoyo de Occidente a Kiev prolongando el conflicto.

Sin embargo, eso tiene un precio, ya que el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña estima que la guerra probablemente haya matado y herido a más de 600.000 soldados rusos.

Putin ordenó ayer al Ejército del Agencias AP, AFP y Reuters

paísaumentarsunúmerodetropas en 180.000 hasta un total de 1,5 millones antes del 1º de diciembre.

### Potente explosión

El tamaño de la explosión principal que se muestra en el video noverificado en las redes sociales era consistente con la detonación de entre 200 y 240 toneladas de explosivos de alta potencia, dijo George William Herbert, del Instituto de Estudios Internacionales Middlebury en California.

La foro de chat de Toropets en la red social rusa VK se llenó de mensajes de apoyo, ofertas de ayuda a las personas que huyen de la ciudad y consultas acerca de los daños."¿Alguien sabe qué pasó en el pueblo de Kudino? Me dijeron que no quedó nada de nuestra casa", publicó una mujer.

Según un informe de la agencia estatal de noticias RIA de 2018. Rusia estaba construyendo un arsenal para almacenar misiles, municiones y explosivos en Toropets, una ciudad de 1000 años de antigüedad y una población de poco más de 11.000 habitantes.

En 2018, Dimitri Bulgakov, entonces viceministro de Defensa, dijo a RIA que la instalación podría defender las armas de misiles e incluso de un pequeño ataque nuclear. "Estas instalaciones de hormígón garantizan un almacenamiento fiable y seguro, las protegen de los ataques aéreos y de misiles e incluso de los factores dañinos de una explosión nuclear", dijo Bulgakov.

Rusia informó que sus unidades de defensa aérea destruyeron 54 drones lanzados contra cinco regiones rusas durante la noche, sin mencionar Tver. Ucrania dijo que había derribado 46 de los 52 drones lanzados por Moscú durante la noche y que Rusia había utilizado tres misiles aéreos guiados que no alcanzaron sus objetivos.



Una imagen satelital de la destrucción causada en el arsenal de Toropets, Rusia

# La Reserva Federal recortó la tasa de interés y busca sostener el crecimiento

EE.UU. El Banco Central norteamericano puso fin al ajuste monetario más agresivo del último medio siglo para frenar la inflación



Jerome Powell, presidente de la Fed, durante la conferencia de prensa de ayer

MANDEL NGAN/AFP

### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.— En una iniciativa agresiva, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, en la jerga financiera) dio vuelta la página al ajuste más intensivo del último medio siglo que desplegó para doblegar la inflación que dejó la pandemia del coronavirus, e inauguró una nueva era de recortes en su tasa de interés—que estaba en el nivel más alto en los últimos 22 años— con una fuerte baja de 50 puntos básicos, para dejarla en el 4,75-5%.

La decisión, ampliamente esperada por los mercados, abrió una nueva etapa para la Fed, que dicta con sus decisiones el ritmo de la primera economía global: la lucha frontal contra la inflación quedó en el pasado, y el Banco Central norteamericano pasará ahora a prestarle más atención a preservar el crecimiento y la bonanza económica.

"Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con una recalibración adecuada de nuestra postura política, se puede mantener la fortaleza del mercado laboral en un contexto de crecimiento moderado y una inflación que se reduzca de manera sostenible hasta el 2 por ciento", explicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa posterior al anuncio.

La medida adoptada por la Fed, un recorte más profundo de lo habitual, pero aun así en línea con lo esperado por el mercado, responde a un cambio de tendencia en la economía norteamericana que ha sido más nítido en los últimos meses: las empresas comenzaron a entriar sus contrataciones y el desempleo comenzó a trepar levemente-subió al 4,2% en agosto desde un piso del 3,7 por ciento-, mientras que la inflación ya perforó el piso del 3% anual -había alcanzado un pico del 9,1% en junio de 2022-y todo indica que seguirá disminuyendo. La Fed, ahora, busca evitar que ese enfriamiento se convierta en una recesión.

Al anunciar su decisión, los directores del comité de la Fed que define la política monetaria afirmaron en su comunicado que la actividad económica se expande "a un ritmo sólido", pero la creación de empleo "se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado", aunque sigue siendo baja. La inflación, agregaron, sigue moviéndose en la dirección correcta y ahora el comité "ha ganado mayor confianza" en alcanzar el objetivo del 2% anual, una novedad que también explica el giro en la política monetaria.

Los directores de la Fed prevén continuar con los recortes de tasas en las próximas reuniones, según sus proyecciones, que anticipan además un enfriamiento mayor de la economía norteamericana.

Durantesu conferencia de prensa, Powell rechazó la idea de que la Fed ahora esté intentando ponerse al día y corriendo a la realidad económica desde atrás, una crítica que la Fed recibió cuando comenzó a subir la tasa -demasiado tarde, según sus detractores-para combatir el alza del costo de vida. Y dijo que no ve nada en la economía que sugiera una probabilidad elevada de una recesión.

"No creemos que estemos rezagados", dijo Powell. "Creemos que es oportuno, pero creo que se puede tomar como una señal de nuestro compromiso de no quedarnos atrás", completó.

La decisión de la Fed es una buena noticia para la Argentina ya que una tasa de interés más baja en Estados Unidos suele estar asociada a precios más altos de las materias primas que exporta el país. Además, alienta la llegada de capitales a los mercados emergentes, reduce el costo del financiamiento global ante un eventual retorno del país a los mercados de capitales y suele desprender un mayor apetito por el riesgo entre los inversionistas (ver aparte).

En una de las campañas más agresivas de su historia contra la inflación, la Fed subió su tasa de referencia en 11 ocasiones desde el primer retoque, en marzo de 2022, hasta la última suba, en julio de 2023, con el objetivo de doblegar el alza del costo de vida.

El brutal ajuste de la política monetaria, que elevó el costo del dinero a su nivel más alto en dos décadas y encareció las hipotecas, las tarjetas de crédito, los préstamos para el consumo y el financiamiento de las empresas, buscó frenar el brote inflacionario que engendraron la salida de la pandemía del coronavirus -y la respuesta del gobierno de Joe Biden a esa crisis-y, luego, la guerra en Ucrania, que sumó un fogonazo a los precios de la energía y los alimentos.

La decisión de la Fed llega en medio de una campaña presidencial en la cual la economía aparece en el centro del debate.

La inflación ha sido el gran flagelo del gobierno de Joe Biden -el costo de vida sufrió el salto más fuerte de las últimas cuatro décadas-, y, para los norteamericanos, la ofensiva de la Fed contra los precios implicó, en los hechos, un aumento adicional en el costo de vida, y otro impacto al bolsillo. El financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito sigue la tasa de referencia de la Fed, al igual que los préstamos para el consumo, la compra de automóviles o las hipotecas. Un ejemplo: antes de que la Fed comenzara a subir la tasa, el costo promedio para una hipoteca a tasa fija a 30 años llegó a estar en un mínimo histórico del 2,65%, según información del mercado; ahora, está cerca del 8%.

La inflación y la economía en general aparecen al tope de la lista de problemas más importantes en la mente de los norteamericanos, apenas superados por la inmigración, que encabeza el ranking, según Gallup. Paradójicamente, aunque la inflación está en franco retroceso, la preocupación por los precios se mantiene inalterable, una muestra del golpe que el alza del costo de vida ha tenido en el día a día del país.

Powell desestimó la idea de cualquier consideración política en la decisión del comité. •

# Los analistas esperan mayores flujos de capitales hacia mercados emergentes

En la Argentina, subieron los bonos y las acciones registraron variaciones mixtas; el dólar blue y los financieros cayeron; la Bolsa cerró sin cambios

### Esteban Lafuente y Melisa Reinhold

LA NACION

La baja de 50 puntos en la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) cambia el escenario económico global. Es una decisión largamente anticipada (y esperada) por economistas, bancos, empresas yanalistas financieros en Wall Street yen el resto del mundo, que implica un paso hacia la "normalización" de la política monetaria tras el shock posterior a la pandemia. Además de significar una baja en el costo del crédito para compañías y consumidores, este paso tendrá consecuencias sobre la economía internacional y en países como la Argentina.

Es que al recortar la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos—es la primera vez que lo decide en más de cuatro años—afecta la dinámica del crédito y los flujos de capitales globales. La Reserva Federal controla la tasa con la que los bancos toman créditos de corto plazo, pero esa cifra luego afecta al resto de las condiciones del crédito (consumo, hipotecario, tarjetas) y del ahorro, más allá de la principal economía del mundo.

Hay que remontarse a 2020 para analizar la dinámica y las consecuencias del proceso en curso. Ese año, con la pandemia de Covid-19, la Fed (aligual que el resto de los Bancos Centrales del mundo) aplicó una fuerte baja en las tasas de interés como reacción a las consecuencias del shock negativo que generó la cuarentena. Pero a medida que la economía fue normalizándose tras las restricciones, ese abaratamiento en el costo del dinero comenzó a generar presiones inflacionarias en Estados Unidos, Europa y otras regiones.

La reacción de los bancos centrales fue iniciar un sendero de subas en las tasas de interés, que en el caso de la Fed comenzó en febrero de 2022. Ese valor, que estaba en 0,25% desde 2020, pasó a 0,5% y con alzas sucesivas llegó en julio de 2025 al 5,5%, en el cual se mantuvo desde entonces. La tensión en el proceso fue intentar frenar la inflación sin hundir a la economía en una recesión. Ahora, la baja de 50 puntos, que anticipa futuros recortes el año que viene, implica dejar las tasas en el rango 4,75%-5%.

"Para la economía global es retomar un camino donde el costo del fondeo en general se reduce. Es una señal de que lo peor del ajuste ya ocurrió. Las tasas fueron corrigiendode manera importante estos meses, a la baja, con expectativas y evolución de indicadores de actividad y empleo", explica Fernando Baer, de la consultora Quantum Finanzas.

La baja en el costo del dinero implica un escenario de mejores condiciones para países emergentes, entre ellos la Argentina, Claro que, al mismo tiempo, las condiciones macroeconómicas locales y las dudas en torno a la dinámica cambiaría, el sector externo y la acumulación de reservas en el BCRA definen un contexto negativo, con un riesgo país por encima de los 1300 puntos básicos que hoy deja virtualmente cerrado el acceso al mercado financiero global para la Argentina.

En paralelo, la baja en las tasas de interés en Estados Unidos implica un menor "premio" por inversiones financieras en ese país, locual genera un incentivo hacia alternativas en mercados emergentes o más riesgosos, entre ellos los de América Latina. Las expectativas de los analistas es que este escenario financiero estimule un mayor flujo de capitales hacia estos países, que podría beneficiar a la Argentina y generar mejores opciones de financiamiento para las empresas.

Pero, a suvez, los analistas advierten sobre las consecuencias que podría tener esta dinámica sobre el nivel de actividad en Estados Unidos y el valor del dólar, que suele correlacionar con un movimiento inverso en la cotización de commodities que la Argentina exporta (dólar fuerte, menores precios, y viceversa).

"Lo que no queda claro aún es la fortaleza o debilidad que tendrá el dólar hacia adelante, y eso puede impactar en el precio de commodities. Para el país, puede ser un tema: si se deprecia algo más, los precios podrían recuperarse y, si no, lo opuesto. Pero son buenas noticias que se confirme el inicio deesta etapa de baja de tasas", completa Baer.

En este contexto, el movimiento de la Fed impulsó en la Argentina a los bonos soberanos de deuda, que cerraron con tendencia positiva.

A pesar de que los títulos arrancaron la rueda sin grandes variaciones, luego consolidaron su movimiento al alza. Los Bonares presentaron subas del 1,83% (AL35D) y los Globales, de hasta un 2,39% (GD46D). Este avance les permitió alcanzar el precio de los niveles de abril, valores máximos desde la reestructuración de 2020.

Sin embargo, el impacto en el riesgo país no se sintió. Este indicador, que elabora el JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países, retrocedió solo siete unidades y terminó el día en los 1363 puntos básicos (-0,51%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) presentaron variaciones dispares, luego de que los principales indices estadounidenses cerraran en rojo. Los papeles de Loma Negra avanzaron 4,7%, seguidos por BBVA (+3,7%) y Grupo Financiero Galicia (+2,2%). En sentido contrario, cayeron IRSA (-2,5%), Cresud (-1,7%) y Telecom Argentina (-1,7%).

La Bolsa porteña cerró prácticamente en neutro (+0,1%). Cotizó en 1.815.098 unidades. En las calles del microcentro, los arbolitos ofrecieron dólares blue a \$1260, equivalente a una caída de \$10 frente al cierre anterior (-0,7%). El contado con liquidación, instrumento que se utiliza para mover dinero de una cuenta bancaria fuera de la Argentina, retrocedió \$7,85 y cerró en las pantallas del mercado de capitales a\$1233,45(-0,7%). Eldólar MEP, herramienta que permite a los argentinos dolarizarse legalmente y sin cepo cambiario, cayó \$7,3 y cotizó a \$1206,72 (-0,6%). •

LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 7

# Pelicot se sintió "humillada" por los abogados de sus violadores

FRANCIA. En el juicio contra los 50 acusados, la mujer que fue drogada por su marido y abusada durante diez años se indignó contra los defensores por querer hacerla pasar por cómplice

AVIÑÓN.- Gisele Pelicot, a quien su marido drogó durante diezaños para que la violaran decenas de hombres contactados por internet en Francia, denunció ayer las acusaciones de algunos abogados de los acusados que señalan su posible complicidad en las agresiones. Lo hizo después de que habló ante el tribunal Jean-Pierre Marechal, el hombre que emuló a Dominique Pelicot, quien admitió que era un violador y que merecía castigo.

El juicio contra el exmarido de Gisele Pelicot y otros 50 hombres, que comenzó el 2 de septiembre en Aviñón, conmocionó a Francia, y la decisión de la víctima de que el proceso fuera público convirtió a la mujer en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

Gisele Pelicot, quien además asistió todos los días para ver a la cara a sus victimarios, incluido su exmarido, se subió ayer al estrado por segunda vez desde que comenzóel proceso. En la vista de ayer, por primera vez, se mostraron fotos de los actos cometidos contra ella entre 2011 y 2020 a petición de los abogados defensores.

En total, se exhibieron 27 fotos que mostraban a la víctima siendo penetrada por un juguete sexual o mostrando sus genitales. En algunas, la mujer -quien era sistemáticamente drogada por su marido para someterla a violaciones a mano de desconocidos- estaba con los ojos abiertos, un dato utilizado por algunos abogados de la defensa para justificar que estaba consciente.

"Está perfectamente despierta, en algunas se la ve sonreír", señaló un abogado respecto de unas fotos que podrían no pertenecer a la secuencia de las violaciones. Fue entonces cuando Gisele Pelicot estalló.

"En ningún momento di mi consentimiento al señor Pelicot ni a estos hombres que están detrás de mí. ¿En qué momento un hombre decide por su mujer?", dijo la víctima.



Gisele Pelicot ingresa en los tribunales de Aviñón

"Desde que llegué a esta sala de audiencias, me siento humillada. Me han llamado alcohólica, cómplice del señor Pelicot. He oído de todo, se necesita un grado de paciencia muy alto para soportar todo lo que tengo que escuchar", lanzó.

Dominique Pelicot testificó anteayer ante el tribunal, reconoció su responsabilidad y dijo que su exmujer "no merecía" el calvario que sufrió. "Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario", afirmó sobre los 50 acusados, que sabían que su mujer estaba drogada con fuertes ansiolíticos.

El tono fue alzándose a medida que avanzaba la declaración, especialmente cuando se habló de la corta duración de las grabaciones

de Dominique Pelicot sobre las violaciones a su mujer.

"¿Es la violación una cuestión de tiempo? ¿Tres minutos? ¿Una hora? No importa cuánto tiempo pasaron, ¡vinieron a violarme!", le dijo Pelicot a un abogado defensor, enojada. "¡Tengo la sensación de que la culpable soy yo y que los 50 detrás son las víctimas!", subrayó.

# Discípulo

En la rueda de audiencias de ayer, primero declaró Jean-Pierre Marechal, el "discípulo" de Dominique Pelicot, que replicó el modus operandi con su propia esposa.

"Estoy en la cárcel y lo merezco", declaró Marechal, de 63 años, "Hice cosas repugnantes. Soy un criminal y un violador", admitió este exempleado de una cooperativa.

"Lo que hice es espantoso, quiero un castigo severo", añadió. El hombre está acusado de haber drogado a su mujer, entre 2015 y 2018, con ansiolíticos proporcionados por Pelicot, deviolar la y de que este último también abusara de ella.

Marechal, el único que no está acusado de violar a Gisele Pelicot, está acusado de al menos 12 actos de violación, a menudo filmados, contra su pareja, en los que Pelicot participó al menos diez veces. Además, intentó justificar o explicar la aberración de sus actos con el argumento de una infancia traumática, igual que había hecho Pelicot.

Marechal contó al tribunal que su infancia estuvo marcada por los abusos de su padre.

"Mi infancia es una vergüenza, el alcohol, el sexo, mucho silencio", dijo. "Vivimos actos horribles de mi padre, de violencia sexual. A mi padre no lo llamaba nunca 'papá', sino 'el padre'".

El acusado explicó que una vez, de niño, tuvo que hacerle felaciones a su padre para que él y su hermana pudieran acompañarlo a pescar. "Mi hermana lloraba, yo prefería hacerlo yo mismo. Estaba más acostumbrado", agregó, y se preguntó si alguna vez había sido violado por su propio perro, por órdenes de su padre, cuando tenían "siete u ocho años". "Nuestra madre intentaba protegernos, pero bebía", dijo. También afirmó presenciar cómo su padre violaba a su esposa.

Su principal socio, Dominique Pelicot, contactaba por internet con desconocidos y documentaba todas las violaciones, con fotografías y videos que quedaron registrados en su computadora.

Gisele Pelicot habló puntualmente de su caso durante su descargo. "Jean-Pierre Marechal, en esta sala, es el único que supo decir no. No juzgo lo que hizo con su esposa, pero es el único aquí que ha sabido decir no. Pero hay 50 hombres detrás que ni siquiera se plantearon la pregunta. ¿Qué tienen en el cerebro? Para mí, son degenerados", dijo.

Uno de los acusados en la sala. según los medios presentes, se irritó por el uso de la palabra y el tono utilizado. Pero ella volvió a levantar la voz: "¡Sí, son degenerados! ¡No estoy acostumbrada a enojarme, pero, sinceramente, ya basta!".

Los fiscales alegan que Marechal conocióa Pelicot en una página web llamada Coco, donde Pelicot compartió con él imágenes de las violaciones de su mujer por los hombres que había reclutado, describiendo cómo la había drogado. Marechal dijo en la sala que se topó con el sitio web por casualidad y que al principio se negó a aceptar la petición de Pelicot de violar a su esposa. Los fiscales afirman que Pelicot drogó a la esposa de Marechal y la violó mientras su marido observaba.

Pelicot reconoció su culpabilidad por violar a la esposa de Marechaly dijo que se arrepentía de sus actos, añadiendo que cortó el contacto con ellos después de que ella se despertó mientras él estaba en su habitación. Los fiscales afirman que Pelicot fue grabado en al menos tres de las 12 agresiones contra Cilia, la esposa de Marechal. •

Agencias AFP y Reuters

# González dijo que firmó un documento "bajo coacción"

VENEZUELA. En el texto divulgado por el gobierno, el excandidato reconoció la victoria de Maduro en los comicios de julio pasado

CARACAS. – El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que su exilio forzado estuvo plagado de "coacción, chantaje y presiones", por lo que debió firmar bajo presión un documento para asegurar su salida del país, tras la circulación de una supuesta carta difundida por el gobierno en la que habría acatado el fallo judicial que convalidó la reelección del presidente Nicolás Maduro.

En un video publicado en su cuenta de la red social X, el dirigente opositor, que se encuentra asilado en España, contó detalles de cómo fue su sorpresiva salida de Venezuela el 8 insistió en que deberían publicarse del actual.

"Estando en la residencia del la derrota oficialista. embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país", indicó el exdiplomático. "En otras pala-

bras, o firmaba o me atenía a las consecuencias".

"Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que meencomendó el soberano", afirmó González Urrutia.

Según declaró, el documento que tuvo que firmar "bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento".

El excandidato aseveró que el régimen de Maduro busca desesperanzar a la población venezolana e las actas oficiales que confirmarían

"Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar", aseguró.

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado denunció un fraude en las elecciones que

### EN BRASIL, X VOLVIÓ A FUNCIONAR PARCIALMENTE

La red social X realizó un cambio técnico que permitió eludir el bloqueo judicial del que es objeto en Brasil, según indicó la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint). "La aplicación X fue actualizada durante la noche, lo que resultó en un cambio significativo en su estructura". Esa modificación "volvióelblogueomuchomásdificil", indicó Abrint. La red social de Elon Muskvolvió a estar parcialmente accesible en Brasil, tras haber sido suspendida el 30 de agosto por la Corte Suprema por incumplimientos judiciales ytrasun fuerte enfrentamiento con el magnate.

dierona Maduro un tercer mandato de seis años (2025-2031) y reivindica la victoria de González.

# "Acatamiento"

Las declaraciones de González Urrutia llegaron horas después de que el gobierno de Venezuela divulgara ayer una presunta carta del candidato en la que informaba a las autoridades su decisión de solicitar asiloen España y decía "acatar" el fallo judicial que convalidó la reelección de Maduro.

El texto-fechado el 7 de septiembre y dirigido al jefe del Parlamento, Jorge Rodriguez-fue compartido por el Ministerio de Comunicación en un grupo de Telegram.

"Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral (del TSJ), que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del

máximo tribunal de la república", indicó la supuesta misiva, que destaca un compromiso "de confiden-

cialidad" de las partes. De acuerdo con la carta divulgada por el gobierno, González expresó entonces su intención de abandonar Venezuela "en aras de que se consoliden la pacificación y el diálogo político", y se comprometió a una actividad pública "limitada". "Con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ambito público", indica el texto.

"No pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal alguna de los poderes públicos", señaló.

El abanderado opositor pasó un mes en la clandestinidad ante de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra. •

Agencias AFP y ANSA

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar CUATRO AÑOS DE ENFRENTAMIENTO Alberto Fernández le quitó por decreto el 1,18% de la coparticipación, que en valores del momento significaban unos 236 millones de dólares.

Fernández redistribuyó ese dinero para la provincia de Buenos Aires, gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof.

10 de septiembre de 2020

# La puja por los recursos | LA RELACIÓN CON LOS DISTRITOS

# La Nación y la Ciudad llegaron a un acuerdo por los fondos de la coparticipación

El conflicto se había originado en 2020 cuando Alberto Fernández le recortó recursos para derivarlos a la gestión de Axel Kicillof; ayer se llegó a un entendimiento en la Corte Suprema



Milei y Macri, dos semanas atrás, al firmar el acuerdo para el traspaso de los colectivos, junto a Francos y Bereciartúa

ARCHIVO

### Matías Moreno LA NACION

Tras una nueva audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y funcionarios del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, llegaron a un acuerdo ayer en torno a la modalidad de pago de los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires que

tión de Alberto Fernández.

Los representantes de ambas jurisdicciones se comprometieron a firmar un convenio durante los próximos cinco días hábiles para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema, que establece el pago del 2,95% de los recursos de coparticipación.

fueron recortados durante la ges-

"Queremos darles certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad: esto es un paso adelante muy importante y tiene buena voluntad de ambas partes", afirmó Jorge Macri, apenas salió de la sala Carmen Argibay, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Frente a Alejandro Rodríguez, secretario encargado de juicios originarios, ambas partes sellaron un pacto para destrabar la discusión.

Apostaron por una solución salomónica. La administración de Milei continuará depositando el 1,40% de los fondos por goteo diario y el 1,55%, a través de transferencias semanales. Es el mismo método de pago que había dispuesto Caputo para cubrir el flujo del 2,95%, a partir del 1º de agosto, y que era rechazado por Jorge Macri.

Sin embargo, ahora la Ciudad tendrá un convenio firmado ante la Corte Suprema para garantizarse el cumplimiento de la cautelar. "Es un compromiso formal de la Nación de que van a pagar el 2,95%", argumentan desde la cúpula porteña.

La audiencia judicial se produjo horas después de que Mílei presentara ante el Congreso el proyecto de presupuesto de 2025, donde incluyó solo el 1,4% de coparticipación para la Capital Federal y no el 2,95% que estableció la cautelar de la Corte en diciembre de 2022. Esa decisión provocó malestar en Pro, el principal aliado parlamentario de la Casa Rosada, y puso en guardia a Cristian Ritondo, titular de la bancada ma-

crista, quien sugirió que la diferencia podría condicionar el respaldo a la ley presupuestaria.

Al margen de lo acordado ante la Corte, el jefe porteño buscará con sigilo reforzar ese resguardo legal para blindar el aumento en el giro de recursos. Según anticiparon fuentes porteñas, Jorge Macri intentará presionar a Milei durante el debate del presupuesto para que se incluya en el texto de la normativa que el 2,95% se pagará por goteo diario de coparticipación. "Hasta ahora figura el 1,4% por goteo y una partida para el 1,55%", aseguran en la sede de Uspallata.

El documento que firmarán Jorge Macri y Caputo en los próximos días se incorporaráal expediente de la causa que se tramita en la Corte Suprema. Los equipos legales de las dos administraciones ya comenzaron a intercambiar borradores del convenio.

En paralelo, el jefe porteño y los delegados de la Casa Rosada concordaron en que conformarán una "mesa técnica" para hallar una solución sobre la deuda que reclama la Ciudad. Son más de 4,8 billones de pesos, el saldo que se acumuló desde 2020, cuando Fernández dispuso el recorte de los fondos. En su presentación ante el máximo tribunal de justicia, que aún no resolvió la cuestión de fondo en la causa, la Ciudad exige que se restituya el coeficiente de la Capital que había fijado Mauricio Macri tras concretar el traspaso de la Policía. Es decir, pretenden recibir el 3,5% de los fondos de coparticipación. No obstante, el gobierno de Milei objeta ese planteo. De hecho, considera que el porcentaje del 2,95% que fijaron los jueces en la sentencia de 2022 debería "ser sustancialmente menor".

Cuando finalizó la audiencia de conciliación ante el máximo tribunal, Jorge Macri destacó la apertura al diálogo de las autoridades de la Nación para solucionar el conflicto que se inició hace cuatro años. "Valoro el gesto del Gobierno de buscar un acuerdo y que juntos podamos destrabar algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución", abundó.

Jorge Macri asistió a la cumbre acompañado por el procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo; el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y María Cristina Cuello, directora general de Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales de

la Procuración de la Ciudad. En representación de la Nación, concurrieron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo; Valeria Sánchez, subsecretaria de coordinación fiscal provincial, y Alejandro Speroni, subsecretario Legal.

La Corte había convocado a las autoridades de ambas jurisdicciones después de que en la audiencia de mediación del 22 de agosto pasado no consiguieran acercar posturas. El gobierno porteño pedía que el aumento del 1,4% al 2,95% se realice de forma automática y a través del goteo diario que ejecuta el Banco Nación para enviarles los fondos coparticipables a las provincias.

Jorge Macri se oponía al criterio de Caputo de apelar a las transferencias "discrecionales" para cubrir la diferencia por varios motivos. Por ejemplo, arguyó que los envíos podrían interrumpirse por razones políticas. Ahora tendrá una garantía de que el gobierno de Milei cumplirá con la sentencia cuando se firme el convenio con la Nación. "Es el 11% de nuestro presupuesto del próximo año; la forma en que liquidan la diferencia es importante", argumentaban en el gobierno porteño.

Ayer, las autoridades de la Ciudad lucían conformes con el pacto que trenzaron con Milei. La Casa Rosada impuso su modalidad de pago y Jorge Macri se quedó con un resguardo legal sobre el monto de los giros de coparticipación. "Logramos garantizarles a los porteños el cumplimiento del 2,95% que les corresponde gracias al esfuerzo conjunto con la Nación. Y vamos a seguir dialogando para intentar resolver la restitución del 3,5% del fondo coparticipable que el gobiernokirchnerista le quitó a la Ciudad", sintetizó Tapia, ministro de Justicia porteño.

# La historia del conflicto

La disputa se originó después de que Fernández recortara los fondos de la Ciudad con el argumento de que Macri le había transferido un excedente de coparticipación a Larreta cuando traspasó la Policía Federal a la órbita del gobierno porteño, en 2016. En ese momento, Macri subió el coeficiente de la Capital del 1,4% al 3,75%. Luego, se redujo al 3,5% con el pacto fiscal de 2017.

El 10 de septiembre de 2020, Fernández le quitó por decreto un 1,18%. Después lo redujo al 1,14% cuando el kirchnerismo aprobó por ley un nuevo esquema de financiamiento de la Policía porteña. En esa normativa, Fernández añadió que, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, la Nación le transferiría una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional. Larreta recurrió a la Corte.

El 21 de diciembre de 2022, los jueces, por unanimidad, dictaron una medida cautelar a favor de la Ciudad. Ordenaron que Fernández le transfiera el 2,95% hasta resolver la cuestión de fondo.

Tras el cambio de mando en la Nación y la Ciudad, Jorge Macri retomó el reclamo por los fondos. • LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

La Corte Suprema, por unanimidad, dictó una medida cautelar a favor de la Ciudad. Ordenaron que Fernández le transfiriera el 2,95% hasta resolver la cuestión de fondo. Al asumir Javier Milei, el Gobierno reconoció la validez del reclamo y prometió cumplir con el fallo judicial.

21 de diciembre de 2022

Jorge Macri y Luis Caputo anunciaron un acuerdo en julio pasado por el reparto de fondos de coparticipación para la Ciudad. Ese día, el gobierno de Milei se comprometió a aumentar, a partir del 1º de agosto, el nivel de los desembolsos diarios del 1,4% al 2,95%. Sin embargo, el jefe porteño rechazó la forma de pago dispuesta por la administración nacional. Finalmente, el máximo tribunal los convocó para llegar a una salida consensuada y ayer llegaron a un entendimiento.

19 de julio de 2023

# Para la Casa Rosada, en el asado de la quinta de Olivos nació un "nuevo oficialismo"

Destacaron el buen clima con los legisladores de Pro y la UCR; sin embargo, hubo varias ausencias

### Jaime Rosemberg

LA NACION

Con una sonrisa surcándole el rostro, el presidente Javier Milei saludó uno por uno a los diputados que, desde hacía más de una hora, lo esperaban en uno de los salones de eventos de la quinta de Olivos. "Perdonen si me olvidé de saludar a alguno", les dijo anteanoche el Presidente a los libertarios y aliados de Pro, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que un rato después, y antes de probar el asado, lo escucharon hablar de la necesidad de consolidar "el scrum" de 87 legisladores que defendieron su veto a la reforma jubilatoria.

El diálogo mano a mano siguió entre plato y plato, cuando varios legisladores hicieron fila para hablar con él a solas, aunque fuera un par de minutos. Una de las que más cariño recibieron fue la libertaria Marcela Pagano, cuya panza de embarazada recibió un beso del Presidente a modo de bienvenida.

La conclusión general que circuló entre los presentes fue unánime: en un ambiente de "cena de amigos", el Presidente les agradeció el gesto y, sobre todo, espera que el "equipo" formado en el Congreso y que compartió el asado se sostenga. Una unidad aún provisoria, pero que, para algunos de los presentes, significó el nacimiento de un "nuevo oficialismo", que se pondrá a prueba en próximos desafíos legislativos, como le ley de financiamiento de las universidades, que el Presidente prometió vetar al igual que cualquier norma que ponga en peligro su premisa de "déficit cero". "Dicen que aver nació el movimiento 17 de septiembre", arriesgó una diputada libertaria.

"Javier es sencillo, tiene buenas intenciones, lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en la política", dijo una diputada de Pro, enrolada en el sector de Patricia Bullrich, que participó del asado. Sentados cerca del Presidente, el jefe del bloque de Pro Cristian Ritondo y el exvicejefe de gobierno Diego Santilli, entre otros, escucharon a Milei elogiar el 2,1 por ciento de inflación mayorista de agosto. Pidió apoyo para revertir "el desastre que nos dejó" el kirchnerismo.

Con el Presidente como único orador, no hubo espacio para hablar de las leyes que se vienen ni tampoco Pro volvió a plantear sus objeciones al inminente veto de la ley de financiamiento universitario. De todos modos, una decena de macristas faltaron a la cita, entre ellos Silvia Lospennato, una de las integrantes de la mesa de los lunes, en la Casa Rosada, para coordinar acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo y la flamante "muralla" legislativa oficialista.

Otro de los datos claves que dejó la noche de asado y vino fue la cálida recepción al radical tucumano Mariano Campero, uno de los cinco integrantes del bloque de la UCR que defendieron aquel veto presidencial, sancionados por la Convención Nacional radical. "Lo tratamos muy bien y él estaba chocho", contó un legislador libertario en relación con el dirigente de la UCR, que de todos modos según testigos fue el único radical que llegó a Olivos para participar del encuentro.

"Los cinco que votaron con nosotros pueden llegar a ser diez", comentaban muy cerca del Presidente, con plena confianza de sumar a legisladores radicales en las próximas citas legislativas. •



Legisladores, en la combi que los llevó a Olivos

SANTIAGO FILIPUZZI

# El Gobierno ya definió a sus negociadores para el presupuesto

Busca que ambas cámaras lo traten en paralelo y votarlo en noviembre



Francos y Caputo, ayer, con legisladores

PRESIDENCIA

# Maia Jastreblansky

LA NACIO

El Gobierno comenzó a trazar la estrategia para lograr la sanción del presupuesto 2025 en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron ayer en la Casa Rosada con el diputado José Luis Espert y con el senador Ezequiel Atauche-ambos titulares de las comisiones de Presupuesto en las Cámaras baja y alta, respectivamente-y los instruyeron para que comiencen a explorar consensos para acelerar el tratamiento de la "ley de leyes", que tiene como desafío alcanzar el déficit cero.

El proyecto de ley debe ser debatido primero en Diputados y la orden es que la semana próxima sean
citadas las primeras reuniones de
comisión. Pero Atauche comenzará en paralelo a explorar acuerdos
en el Senado para tratar de allanar
el camino de la iniciativa desde el
inicio, de forma de evitar que la
Cámara alta introduzca modificaciones sobre una eventual media
sanción. El objetivo que se propuso
el Gobierno es que la iniciativa se
vote en el término de dos meses.

"Vamos a intentar hacer un tratamiento paralelo, que las modificaciones que puedan requerir los senadores se contemplen desde la etapa de Diputados para agilizar el trámite. Queremos que el presupuesto salga lo antes posible", dijo Atauche a LA NACION a la salida del encuentro, que tuvo lugar en el despacho principal del Ministerio del Interior.

En la reunión, que se extendió por casi dos horas, estuvieron presentes el titular de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. No fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya está totalmente relegada de las cumbres políticas que se celebran

en Balcarce 50. Con la cumbre de ayer quedó en claro que el principal interlocutor del Poder Ejecutivo es hoy Atauche.

Tampoco fue de la partida el estratega Santiago Caputo, quien, pese a que siempre fue un jugador muy activo en la negociaciones parlamentarias, hace un mes-después de una serie de derrotas para el oficialismo-decidió correrse como interlocutor del Congreso.

El Gobierno tiene una postura ambivalente con respecto al presupuesto. Está claro que el mejor escenario para Milei es una aprobación del proyecto que presentó el domingo pasado, que busca blindar el equilibrio fiscal como premisa de hierro y un mayor ajuste del gasto, incluso en partidas sensibles, como las de educación. Su sanción sería una señal de estabilidad contundente, sobre todo de cara a una nueva negociación con el FMI, que está al caer.

Milei partirá el sábado a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU, y lo hará acompañado por Luis Caputo. Si bien la agenda todavía no está cerrada, hay mucha expectativa por una posible escala en Washington para iniciar las conversaciones con el Fondo o exhibir sintonía con la Casa Blanca, voz clave en el organismo. Anteayer, en la Casa Rosada aseguraban que no había ninguna reunión prevista por fuera de la actividad en la ONU, pero ayer comenzaron a reconocer que hay chances de que la agenda en los Estados Unidos se amplíe.

Desde lo discursivo, no obstante, la Casa Rosada ya abrió un paraguas retórico en caso de que el presupuesto no sea sancionado, un hecho que sería histórico, ya que sería el segundo año consecutivo sin una hoja de ruta económica. "Si no sale, los gobernadores van a sufrir bastante", advirtió un colaborador oficial, que dio a entender que el déficit cero se va a respetar igual, aunque con mayor arbitrariedad para el Poder Ejecutivo.

De la importancia que el Gobierno le dé a la sanción del presupuesto derivará su flexibilidad para aceptar los cambios que quiera introducir la oposición. Cerca de Milei aseguran que la intención es no mover ni una coma del proyecto, pero tanto Atauche como Espert se fueron de la Casa Rosada con el mandato de comenzar las conversaciones con los jefes de bloque para tener un panorama de las voluntades y los puntos que generan mayor controversia.

"Vamos a abrir la lista de invitados a sugerencia de los bloques para que asistan a las comisiones tanto funcionarios nacionales como expositores de otros sectores. Vamos a charlar, vamos a escuchar", dijo Atauche al salir de la Casa Rosada. Eso sí, en Balcarce 50 anticiparon que no quieren que el ministro de Economía vaya a explicar el presupuesto como se hizo históricamente. Dicen que, en su lugar, puede enviar a exponentes de su equipo, como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, o el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En paralelo a la cuestión del presupuesto 2025, en la Casa Rosada avanzan con otras tareas vinculadas a lo electoral. El titular de Diputados se retiró antes de la reunión en el Ministerio del Interior para subir un piso al despacho de Lule Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado político. Por esa oficina desfilaron aver al mediodía legisladores y dirigentes libertarios como las diputadas Romina Diez (Santa Fe) y Juliana Santillán (Buenos Aires), y el diputado César Treffinger (Chubut). También el armador bonaerense Sebastián Pareja, que logró la aprobación definitiva del partido provincial en la Justicia Electoral. Todos son los referentes de La Libertad Avanza en sus provincias.

# La puja por los recursos | LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA

### **EL ESCENARIO**

# Un misterio oculto en el presupuesto

Carlos Pagni -LA NACION-

### Viene de tapa

Como en otras oportunidades, el equipo económico debió divulgar una aclaración: ese salto impresionante se debe a que, seducidos por el "dólar soja" que ofrecía el gobierno de Alberto Fernández, muchos productores adelantaron sus ventas.

Por lo tanto, las exportaciones de 2024 fueron muy bajas. Eso explica por qué cabe esperar un incremento tan voluminoso en 2025.

La explicación siguió sin convencer a muchos profesionales de la economía. Hicieron los cálculos y no encontraron la forma de justificar semejante aumento. En la ecuación más generosa, calculando una mejora llamativa en el precio de las commodities, se podría imaginar que esos ingresos de 2025 suban un 50% respecto de los de este año.

El desafio de despejar ese misterio induce en estas horas varias especulaciones. La más obvia es que habría un incremento de las retenciones. Nada que deba sorprender. El Gobierno intentó llevarlo a cabo apenas llegó al poder y fue necesaria una gestión muy intensa del sector agropecuario para hacerlo desistir. Pormenores que la conducción de la Sociedad Rural le recordó a Luis "Toto" Caputo en una tensa entrevista de comienzos de julio.

Es muy razonable suponer que el oficialismo no puede aplastar a los productores del campo con un golpe impositivo, sobre todo en un año electoral. Por eso la resolución del acertijo incorporaba aver otra variable. Uno de esos expertos la explicaba ayer de este modo: "Un aumento de las retenciones que permita duplicar la recaudación solo podría ser viable si va de la mano de la creación de un nuevo dólar para los exportadores; en ese caso sí se podría imaginar ese salto en los ingresos".

El argumento fiscal parece más verosimil, porque asume el problema cambiario. Una de las inquietudes que despierta la política económica es la escasez de reservas del Banco Central. Fernando Marull observó que esa institución sumó en septiembre 6696 millones de dólares de reservas netas, cuando el Fondo Monetario Internacional esperaba que las aumentara en 8700 millones de dólares. Por eso la conjetura de un nuevo "dólar soja", asociado a una alícuota mayor de retenciones, aliviaría dos frentes complicados del Gobierno. Por un lado, sostienen los expertos, haría más holgada la situación del fisco. que está amenazada por dos factores: la eliminación del impuesto PAIS, que llegará a fin de año, y el incremento de un nivel de deuda en pesos solo disimulado porque los bonos en los que está cifrado son "cupón cero" y, por lo tanto, no contabilizan los intereses como un pasivo.

Por otro lado, esa nueva ecuación de cotización del dólar y retenciones sería un incentivo a la liquidación de divisas, que se ve dar en un entorno del 1,4% para los afectada por la revaluación del peso derivada del interés del Gobierno por reducir la brecha cambiaria haciendo bajar el precio del contado con liquidación. Gracias a esa caída, el precio del dólar libre se iría pareciendo cada vez más al del oficial, lo que podría tentar a los funcionarios con eliminar el "blend". Es decir, forzaría a que la totalidad de las divisas se liquiden



en el mercado regulado, fortaleciendo las reservas del Central.

La fragilidad del Banco Central obliga a los analistas a plantearse otro problema: al eliminar a fin de año el impuesto PAIS, el Gobierno estará abaratando el "dólar tarjeta". Por lo tanto, la presión sobre las reservas monetarias irá en aumento. No es el único factor que opera en ese frente. Si la reactivación que pronostica Luis Caputo se verifica, también habrá una mayor salida de dólares. Estas preocupaciones llevan a esos economistas a suponer que para el año próximo las autoridades definirán un nuevo precio para el "dólar tarjeta".

Estas construcciones imaginarias no se sostienen en certezas. Se basan en los grandes interrogantes que plantea el "massismo austríaco". En el Palacio de Hacienda las descartan por completo. Insisten, con cierto fastidio, en que los ingresos por derechos de exportación se incrementarán en 100% por tres razones. Una, la que ya se mencionó: el punto de partida es muy bajo, debido a las exportaciones que se adelantaron en 2023 para aprovechar el dólar soja. Además, también se pagaron retenciones anticipadas, por el temor a un incremento que pudiera resolverse a fin de aquel año, después de los comicios. Una tercera explicación es que hubo una corrección derivada de la sequía. Síntesis: para las autoridades económicas el presupuesto no esconde ningún misterio. Esa obstinación refuerza las dudas de quienes suponen ese misterio.

La otra gran incógnita del cálculo de recursos y gastos presentado por Milei el domingo pasado se refiere a la clave de bóveda económica y política del oficialismo: la caída de la inflación. Para que la aritmética de Luis Caputo sea verosimil, la carrera de los precios debería reducirse a 1,2% mensual hasta fin de año y queprimeros meses del año próximo. Es un objetivo bastante fantasioso. La inflación de agosto fue superior a la esperada: 4,2%.

Los especialistas temen que será muy difícil perforar demasiado ese nivel. Sobre todo porque el Gobierno apuesta a una reactivación económica impulsada por un aumento de los salarios en dólares que estimulará el consumo. Nadin Arga-

ñaraz ya hizo notar hace un mes que esa variable salarial se va recuperando desde la caída brutal que produjo la devaluación de diciembre del año pasado. Para diciembre de este año, sugiere Argañaraz, los salarios en dólares ya ingresarían en una "región Massa". Este comportamiento empujará hacia arriba el precio de los servicios, que están muy condicionados por el costo salarial. Es el dilema endiablado de un gobierno que, si quiere salir de la brutalrecesión, deberá admitir algo de inflación. Estas motivaciones no opacan otro motor de los precios: la emisión monetaria a la que obliga la compra de dólares, más allá de las promesas oficiales de bloquear la "maquinita".

Cuando se piensan las dificultades de la lucha contra la inflación reaparece la cuestión cambiaria. Al no existir un horizonte claro en este campo, las expectativas siguen atadas a la posibilidad de un salto no querido en la cotización del dólar. Hay que corregir: en realidad, sí hay un horizonte claro y es que el Gobierno pretende atravesar las grandes aguas electorales de 2025 con el dólar intervenido. Es la gran paradoja del anarcocapitalismo: odia que el Estado intervenga en la economía, pero tiene el principal precio de la economía regulado por el Estado.

Existe un consenso bastante extendido en que esta determinación aleja la posibilidad de diseñar un nuevo programa con el FMI. La premisa de esta suposición es que el Fondo pedirá, en algún momento de esa discusión, la flotación cambiaria libre. "Como en Perú o en Uruguay", consignó hace unos meses ese organismo multilateral en un informe congeniado con el

equipo de Caputo. Es muy probable que esos criterios no se modifiquen con la exclusión de Rodrigo Valdés de la negociación. Entre otras razones, porque el exministro de Michelle Bachelet sigue siendo el jefe de Luis Cubeddu, que quedó como responsable del caso argentino. Esta evidencia lleva a una pregunta: al pediry conseguir la salida de Valdés, y ahora tener que discutir con un subordinado suyo, ¿el Gobierno ganó o salió perdiendo? Todavía queda el recurso de aprovechar la relación del flamante viceministro José Luis

Daza con su compatriota Valdés para atenuar ese inconveniente.

Lasdudaseconómicas que plantea el presupuesto están acompañadas por un interrogante político: ¿Milei quiere que el Congreso apruebe el proyecto que envió? La respuesta es ambivalente. Si se desplegara desde la Casa Rosada una negociación paciente y trabajosa con actores muy variados de la política, el Presidente podría exhibir que tiene un plan fiscalaprobado por el Congreso. ¿Será su prioridad?

El Gobierno vuelve a quedar expuesto a una de sus paradojas estructurales. Necesita exhibir gobernabilidad, pero no puede resignar su enfrentamiento retórico con la proveedora de esa gobernabilidad: la "casta" pestilente. Por otra parte, para conseguir que el presupuesto se convierta en ley debería hacer infinidad de concesiones, como ocurrió cuando la Ley Bases fue jibarizada. Son razones poderosas para explicar por qué Milei puede inclinarse por la intransigencia, admitiendo, ¿o provocando?, que el Congreso rechace su propuesta. Ese desenlace posible lo pondría en la situación de tener que seguir administrando un presupuesto prorrogado. Pero le daría la ventaja de exhibirse como un presidente virtuoso que enfrenta a una legión de "degenerados fiscales".

Se trata de una contradicción beneficiosa porque a Milei le juega a favor el clima de época, que él contribuyó como nadie a establecer. En una parte muy amplia del electorado parece haber una valorización del ordenamiento económico, sobre todo fiscal. Y este fenómeno induce a un sector de la dirigencia política a apostar a la cercanía con el Gobierno. Esto es lo que pasó con los cinco diputados radicales que apoyaron el veto presidencial. La conducción de la UCR, encabezada por Martín Lousteau y Gastón Manes, resolvió expulsarlos de esa fuerza. Una decisión controvertida. Entre otras cosas, porque se aparta de una tradición de flexible tolerancia: ¿o alguien expulsó a Ricardo Alfonsín por aceptar la embajada en España del gobierno kirchnerista? ¿Cecilia Moreau fue echada del partido por sumarse a Sergio Massa, o apenas le pidieron que renunciara sin escándalo? A Leopoldo Moreau sí lo echaron.

Pero esperaron a 2015. Una parsimonia que envidiaría hasta el mismísimo Ariel Lijo, el remolón. Es verdad que, en el caso de Lousteau, existe un placer en sancionar. Lo sabe bien Facundo Manes, que debió soportar su reprimenda cuando era vicepresidente del partido: fue cuando Gerardo Morales y Lousteau zamarrearon al neurólogo por haber criticado el espionaje clandestino que llevaron adelante Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI de Mauricio Macri.

La sanción a esos cinco diputados disimula, con su carácter ordenancista, que dentro de la UCR asoma una corriente, cada vez más expresiva, de adhesiones a Milei. El que la encabeza es el tucumano Mariano Campero, que concurrió al asado ofrecido y cobrado por el Presidente. Una comida para rescatar a 87 héroes de una ciénaga de "ratas". Campero fue solo a esa celebración debido a que los otros cuatro disidentes fueron convencidos por Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, de no participar. De Loredo, igual que Alfredo Cornejo, su gravitante aliado, está disgustado por el empeño del Gobierno de quebrar el bloque radical. El motivo del enojo es sutil: ese ataque a la unidad radical dificulta el acercamiento que ellos pretenden realizar hacia la Casa Rosada. Cornejo y De Loredo expresan a una franja de la dirigencia radical que está convencida de que los simpatizantes del partido son también simpatizantes de Milei.

Esta afinidad tiene manifestaciones en todo el arco político. Y produce, en el extremo, una novedad muy interesante. Cristina Kirchner, a quien jamás se la podría imaginar en componendas con La Libertad Avanza, publicó un documento en el que le reclama al peronismo, al peronismo que ella todavía lidera, que respete el equilibrio fiscal, que actualice su concepción de las relaciones laborales, que diseñe una nueva política de seguridad y que advierta que detrás de cada necesidad hay un derecho, pero que también detrás de cada derecho hay una obligación. La expresidenta pretende, con esas innovaciones, sintonizar con una agenda general. Por supuesto, también emite un mensaje interno.

En el entorno de Axel Kicillof creen que la señora de Kirchner está boicoteando su campaña, organizando actos cuando él está por realizar alguna presentación. Dicen que cuando ella se enteró de esos resquemores quedó indignada. Una amiga le escuchó decir: "Si alguien no tiene derecho a pensar que obstaculizo su carrera, ese es Axel. Y mucho menos para favorecer a mi hijo. Hoy el gobernador es él, no es Máximo. Y antes lo hice ministro. Espero que no piense esas tonterías, que sean solo ideas afiebradas de algún obsecuente".

Es posible que Kicillof y su entorno no adviertan que el verdadero daño que les preparó Cristina Kirchner no tiene que ver con la superposición de las actividades de campaña. La jugada contra ellos ha sido otra: proponer un programa para la renovación. Equilibrio fiscal, seguridad, régimen del trabajo, criterios para la acción social: esas banderas podrían articular la plataforma de cualquier dirigente peronista que soñara con desafiar el liderazgo de la expresidenta. Una vez más, ella se les adelantó.

POLÍTICA | 11 LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



La expresidenta Cristina Kirchner, condenada por la Justicia en primera instancia

ARCHIVO

# Ficha limpia tiene alcance acotado, pero podría dejar sin candidatura a Cristina

**ELECCIONES**. El proyecto que impide a los condenados por corrupción ser candidatos puede tener consecuencias políticas

### Federico González del Solar LA NACION

El proyecto de "ficha limpia", que impide a los condenados por delitos de corrupción ser candidatos en las elecciones, tendrá un alcance acotado si finalmente se aprueba. Así lo entienden algunas de las voces que, si bien acompañan el proyecto en espíritu, son críticas de la versión que recibió mayor apoyo en el plenario de comisiones.

Los cuestionamientos apuntan al "doble conforme" que exige la iniciativa, es decir, a la necesidad de que la condena sea confirmada por un segundo tribunal.

De todas formas, el proyecto podría cerrar el camino de Cristina Kirchner a una candidatura con una ratificación judicial de su condena.

"Cuando llega el doble conforme, el 90% de los casos comienza la ejecución de la sentencia, entonces la ficha limpia es absolutamente innecesaria; sería una norma completamente simbólica", consideró el diputado Fernando Carbajal, de la UCR en la discusión en comisión.

La iniciativa -pasible de modificaciones en el recinto- obtuvo cuatro dictámenes distintos. El de mayoría, que recogió apoyos en los bloques de Pro, La Libertad Avanza, la UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal, impide competir electoralmente a un condenado en segunda instancia por casos de corrupción, es decir, le niega la candidatura a alguien cuya condena fue confirmada por un tribunal de alzada. Carbajal, por su parte, firmó un dictamen en soledad, que impide postularse como candidatos a los condenados en primera instancia por el plazo de dos años, período que rige solo si la sentencia no fue confirmada por un tribunal de alzada.

La naturaleza apenas "simbólica" que Carbajal le atribuye al dictamen de mayoría está ligada

a una suerte de efecto "manta corta": para evitar vulnerar los derechos políticos, el proyecto respeta en demasía el principio de inocencia y se vuelve superfluo a la hora de imposibilitar las candidaturas. En rigor, desde su visión, el estado de inocencia se cae ni bien un tribunal de primera instancia dicta condena, pese a que esta no pueda ser cumplida por la necesidad del "doble conforme".

Como las condenas por los delitos asociados a la corrupción (cohecho, enriquecimiento ilícito) traen consigo una sanción accesoria que inhabilita a ejercer cargos públicos, la "ficha limpia" modelada por el dictamen de mayoría tiene un margen de acción acotado en el recorrido procesal: pesa solo sobre aquellos cuya condena-que incluye la inhabilitación para ejercer cargos- ha sido ratificada por Casación, pero no está refrendada por la Corte Suprema.

# El kirchnerismo

Con todo, la expresidenta Cristina Kirchner podría ingresar en ese umbral si la Sala IV de la Cámara de Casación Penal confirmara la sentencia que el Tribunal Oral Federal Nº 2 dictó a fines de 2022 en la causa conocida como Vialidad, por la cual la expresidenta recibió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Así, si el dictamen de mayoría rigiera con fuerza de ley y Casación confirmara la condena, Cristina Kirchner no podría ser candidata.

El dictamen de mayoría, en cambio, resbala sobre la figura de José López, el exsecretario de Obras Públicas.

En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme su condena a más de siete años de cárcel y le bloqueó la posibilidad de ejercer cargos públicos por la causa iniciada contra él a partir de la grabación que lo mostraba entregando bolsos con millones de dólares en un convento. Por superflua, tampoco

haría mella en el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime o en el exvicepresidente Amado Boudou, quienes tuvieron condenas firmes y están ya inhabilitados a ejercer cargos en el Estado.

La diputada Mónica Litza (Unión por la Patria) encabezó en el plenario la posición del kirchnerismo, que no se opuso al proyecto, pero presentó una variante con mayor amplitud en materia de delitos, y en las antípodas del dictamen de Carbajal.

Litza sostuvo que la ficha limpia" es una "verdad de Perogrullo", que "ya existe" -en alusión al Pacto de San José de Costa Rica, que permite recortar los derechos políticos por condena de "juez competente"-, y sostuvo: "Cuando hablamos de condena y de sentencia firme, decimos que deben estar agotadas todas las instancias".

Consciente de los limites del proyecto, la diputada Silvia Lospennato (Pro), impulsora del dictamen de mayoría, repara en el carácter "complementario" de la iniciativa. "Hay que tener las dos cosas: ficha limpia y una Justicia que no garantice impunidad en la Argentina", sostuvo la legisladora, que flexibilizó su postura y la del proyecto para concitarle apoyo político.

"El problema es que en la Argentina los delitos de corrupción tardan más de una década en llegar a una condena. Eso es lo que hace que se pase la vida electoral competitiva de las personas sin condena", completó.

Además, se abren dudas en torno a la aplicabilidad de una eventual ley. "Este tipo de cuestiones terminan, después de un largo derrotero, en la Corte", señala alguien que sigue de cerca los temas electorales en una fiscalía federal. "Es un tema muy sensible", añade otra fuente judicial, que pone el foco en el principio de inocencia, y descuenta que la norma, de convertirse en ley, será judicializada.

# Avanza el proyecto que amplía el registro de datos genéticos

SENADO. Firmaron dictamen a una iniciativa de Patricia Bullrich, que ya aprobó la Cámara baja

Gustavo Ybarra LA NACION

Con polémica y amenazas de impugnación del kirchnerismo, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales emitió ayer dictamen al proyecto de ley que amplía a todo tipo de investigación criminal el Registro Nacional de Datos Genéticos, que en la actualidad solo almacena muestras de ofensores sexuales.

La iniciativa es una propuesta del Poder Ejecutivo y fue aprobada, aunque con cambios con relación a su redacción original, por la Cámara de Diputados el pasado 15 de agosto y al recibir dictamen de comisiones en el Senado sin modificaciones quedó en condiciones de convertirse en ley en la siguiente sesión, que podría convocarse para la semana próxima.

La norma es reclamada por organizaciones de familiares de víctimas de delitos, como las Madres que podría ayudar a resolver muchos de los casos que tras varios años permanecen impunes. El impulso del tratamiento en el Senado lo tomó la radical Carolina Losada (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que el miércoles de la semana pasada había convocado al plenario para escuchar la opinión de funcionarios de Poder Ejecutivo y de especialistas.

El texto aprobado por la Cámara baja ampliará a todos los delitos el uso del banco de datos genéticos, que fue creado en 2013 con la finalidad de ayudar a la resolución de casos de delitos sexuales. El registro permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escena del crimen con el perfil genético de los imputados y condenados, a quienes se les extraerá una muestra para sumarlo al registro.

"Esto es fundamental para mejorar la investigación criminal en

el país, en el contexto actual y con tantas cuestiones que resolver, creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tienen que aprobar y de manera expeditiva", afirmó el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), durante el debate en comisiones del proyecto.

Otra de las modificaciones que se introducen en el Registro es la posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario de material genético para ampliar el registro y comparar el ADN del cuerpo de una persona no identificada.

A pesar de lo que pretendía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Registro permanecerá bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El proyecto original establecía que el banco pasaría a depender de la cartera que maneja la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Que la iniciativa haya sido imdel Dolor, como una herramienta pulsada por Bullrich y su pretensión de poner el Registro bajo la tutela de su ministerio fue una de las cuestiones por las que el kirchnerismo votó en contra en general de la iniciativa, junto a la izquierda, cuando el proyecto se discutió en la Cámara baja.

### Polémica

Ahora, en el Senado, el kirchnerismo volvió a plantear su oposición a que avance la iniciativa, aunque en esta ocasión se ampararon en cuestiones reglamentarias para impugnar el dictamen alcanzado esta tarde en el plenario de comisiones.

La firma del dictamen se logró casi sin debate sobre la cuestión de fondo. Gran parte de la discusión se la llevó la réplica del resto del arco político a la queja del kirchnerismo, manifestada por Oscar Parrilli (Neuquén), por la presunta convocatoria de la reunión fuera de los plazos reglamentarios. •

# Empujones en Congreso



El grupo que protesta los miércoles en el Congreso contra el gobierno de Javier Milei protagonizó ayer nuevos empujones contra los efectivos de la policía. Los manifestantes, que suelen reunir a militantes de partidos de izquierda y del kirchnerismo, chocaron con las fuerzas policiales, que buscan que cumplan con el protocolo y mantengan liberado el tránsito. •

# Aprueban los pliegos de 135 jueces, fiscales y defensores bonaerenses

SENADO. Fue a partir de un acuerdo del PJ con la UCR, Pro y los libertarios díscolos; Magario incluyó a ocho magistrados para La Matanza; cruce entre Berni y Arietto

El Senado bonaerense aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensoresoficiales para 18 departamentos judiciales. El gobernador Axel Kicillof acordó con la UCR y Pro para conformar la lista, y las iniciativas tuvieron apoyo mayoritario, también de una parte de los senadores que ingresaron por La Libertad Avanza y luego se alejaron.

La sesión, prevista para las 15, comenzó pasadas las 16.30, luego de un primer llamado en el que no se reunióel quorum. Finalmente, con 45 senadores (sobre 46), el debate se inició. Tras una larga lectura de insumió unos pocos segundos y, a las 18.52, todos los pliegos fueron aprobados. Ahora resta la designación oficial por parte de Kicillof.

Para llegar a la aprobación, los pliegos tuvieron un camino sinuoso. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el camporista Emmanuel González Santalla, le pidió por carta a la vicegobernadora Verónica Magario que girara las candidaturas a la comisión, trámite que se había demorado inexplicablemente luego de un maratónico proceso de audiencias y entrevistas de más de 120 candidatos por la comisión.

Finalmente, luego de una reunión entre Magario y el ministro de Justicia de Kicillof, Juan Martín Mena, los pliegos llegaron a la comisión. Eso sí, fue con el agregado denueve candidatos: ocho erandel Departamento Judicial La Matanza, donde Magario y Fernando Espinoza concentran su poder.

Los candidatos que concentraban mayor oposición eran el fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini (ratificado ayer en ese cargo), y el juez de garantías Nº 8 de ese departamento judicial, Gabriel Vitale, votado comocamarista penal de Avellaneda-Lanús. El bloque denominado "La Libertad Avanza 1", integrado por Carlos Curestis, Joaquín de la Torre y Florencia Arietto, los cuestionó. La senadora presentó pedidos de juicio político contra ambos.

A la hora de la votación, Arietto fue una de las pocas que se opusieron a aprobar los pliegos -Betina Riva, del bloque Buenos Aires Libre, fue la otra-. Curestis levantó la mano. De la Torre estuvo ausente.

Cuando terminaba la sesión, y pese a que la votación ya había sido consumada, Arietto pidió la palabra para volver a cuestionar a Baccini, así como a la "falta de fiscalesen La Matanza" que atiendan las usurpaciones. "Elevemos la vara", les reclamó a sus pares.

"Es absolutamente falso lo que dijo de los fiscales de La Matanza", le respondió Gustavo Soos, senador peronista, que definió a Baccini como un "excelente docente" de las universidades de Lomas de Zamoraydel oeste. Luego, hizo una larga defensa del proceso de selección de magistrados.

"Quiero agradecerle al senador

Soos porque vino a echarle claridada la ensalada de frutas que tiene en la cabeza la senadora Arietto", intervino el senador y exministro Sergio Berni. "Todos nos acordamos cuando era rubia, panelista de 6,7,8 y zafaronista. [...] Después se fue del kirchnerismo, del massismo, de Larreta, de Bullrich. Creo que incluso en estos meses pasó por tres bancas", agregó. "Hay que ser honesta, Arietto", completó.

Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal), también adhirió a las palabras de Soos, insistió en que la mera presentación de una denuncia los 135 cargos en juego, la votación no es equiparable con el estudio que se realiza de los antecedentes de los candidatos a jueces y fiscales, y enfatizóen el valor de haber aprobado los 135 pliegos, en tanto significan un avance importante para el funcionamiento de los tribunales.

Arietto acusa a Baccini por su actuación en una causa contra el fiscal Adrián García Lois, por "abuso sexual con acceso carnal y otros", que fue archivada. Considera que favoreció a García Lois al ordenar un cambio de fiscalía en la investigación. A Vitale le critica su desempeño en la causa del Club Independiente en la que se investigaba a Hugo y Pablo Moyano por presunta asociación ilícita.

Sobre Baccini (y sobre el fiscal Sebastián Bisquert) pesan cuestionamientos por sus actuaciones en una causa vinculada al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. La cuestión saltó a la luz cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, le pidió al fiscal Jorge Grieco una causa que había sido archivada, en la que se investigaba al contador municipal de Lomas de Zamora Hernán Rosin, tras el hallazgo, en 2017, en la municipalidad, de cajas con presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, en un presunto "kit para inventar licitaciones".

En el listado de magistrados aparecenalgunosapellidos con recorrido político (ver aparte).

Según la Suprema Corte bonaerense existen 351 vacantes de jueces en un total de 1406 cargos, lo que representa un 25% de puestos sin ocupar. De los 135 pliegos aprobados, unos 67 serían de jueces que podrían jurar y efectivamente asumir este año para bajar la cantidad de vacantes, que quedaría en 21%, informaron desde el tribunal. Los casos de jueces de primera instancia que se postulan para ser camaristas no producen un descenso en el porcentaje, aclararon.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal las vacantes suman 247, es decir, un 19,9% del total de 1239 cargos. Según cifras oficiales a las que accedió LA NACION, están vacantes el 22% de los cargos en fiscalías (154 puestos sin ocupar) y el 18% de los cargos en defensas penal, civily penal juvenil.

LOS MAGISTRADOS RESISTIDOS Y CON APELLIDO POLÍTICO



Carlos Baccini FISCAL GENERAL DE L. DE ZAMORA

Arietto lo acusó de beneficiar a un fiscal denunciado por abuso y lo vinculó con una supuesta maniobra para proteger a Martín Insaurralde. El PJ defendió sus méritos.



**Gabriel Vitale** CAMARISTA PENAL

Arietto también pidió su juicio político, tras criticar su desempeño en la causa Independiente, donde se investigó a Hugo y Pablo Moyano.



Gisela Selva JUEZA CORRECCIONAL DE MERCEDES

Designada ayer como camarista penal del departamento Mercedes, es hija del exintendente de ese distrito Carlos Selva, ligado a Sergio Massa.



Martín Eduardo Révora JUEZ DE TRIBUNAL CRIMINAL

Es primo del senador Eduardo de Pedro y hermano del funcionario de Kicillof Santiago "Lalo" Révora. Ocupará el juzgado de Mercedes, donde gobierna Juan Ustarroz, hermano de crianza de De Pedro.



Germán Sánchez Jáuregui JUEZ CIVIL Y COMERCIAL

Sánchez Jáuregui es hermano de la exdiputada bonaerense y dirigente del gremio rural Uatre Natalia Sánchez Jáuregui. "Es secretario de juzgado civil y está hace años", dijo la diputada a LA NACION. Ayer fue aprobado como juez de primera instancia en el fuero.

# González Charvay. Quién es el juez que falló a favor de las tasas que cobran los intendentes

El magistrado de Campana tiene vínculos con los jefes políticos locales; otorgó una cautelar que permite que Pilar siga cargando con adicionales las boletas de luz y gas

### Hernán Cappiello

LA NACION

Adrián González Charvay conoce las implicancias políticas y penales que trae aparejadas su cargo de juez federal. No es un improvisado. Con gesto severo y fama de duro, el juez federal de Zárate-Campana, que permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno, está desde 2009 como magistrado en esa jurisdicción. El martes hizo lugar a la medida cautelar que pidió la mano del exintendente peronisel intendente de Pilar, el peronista ta Humberto Zúccaro. En 2015 re-Federico Achával.

González Charvay reemplazó a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.

González Charvay ya tenía experiencia en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín. Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la de Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política, aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.

Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.

Zárate-Campana es una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narcoqueacopió3000 kilos de cocaína para llevarla al Mundial de Qatar.

En su carrera como juez, fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar, el macrista Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti, y un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

El perjuicio económico sería de más de 460.829.737 pesos, hace dos años. La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso fue la información que llegó desde el gobierno nacional.

González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente: Osvaldo Cáffaro, de Zárate.

Allí, el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio Ministerio de Planificación de Julio De Vido.



Adrián González Charvay

El sucesor de Ducoté en Pilar fue Federico Achával, el actual jefe comunal, que gobierna desde 2019. Inició su carrera política de sultó elegido concejal por el justicialismo y cuatro años después se convirtió en jefe comunal.

La lista que apadrinó Ducoté perdió en la competencia interna que se libró entre tres candidatos de JxC. Federico Achával es hijo de Federico de Achával, uno de los dueños del Hipódromo de Palermo y de miles de máquinas tragamonedas junto con un exsocio de Cristóbal López. Todos ellos están enfrentados con el macrismo.

González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción de su juzgado. Con quienes casi no habla es con los intendentes de Exaltación de la Cruzy Baradero, pero sí tiene trato frecuente con el kirchnerista Ariel Sujarchuk, de Escobar, y Marcelo Matzkin, de Zárate, a quien conoce de la profesión de abogado. Con Sebastián Abella, de Campana, tiene una relación personal, y con Achával también.

Cada vez que siente que es objeto de una injusticia, Achával plantea allí sus reclamos. Le fue bien. Consiguió que la Justicia hiciera lugar a un pedido suyo y de vecinos que se movilizaron para que Vialidad Nacional y Corredores Viales reconstruyeran un puente peatonal sobre la ruta 8, a la altura de Fátima, que en mayo de 2023 fue derribado por un camión. El fallo fue una cuestión humanitaria, ya que por la falta de ese puente murieron tres personas.

Achával logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el gobierno de Milei cuando suspendió la construcción de la Universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios, y permitió que se siguiera adelante con el proyecto.

Ahora, Achával obtuvo otra victoria judicial, pues el juez González Charvay hizo lugar a una medida cautelar que suspende la aplicación de una resolución de la Secretaría de Comercio que impedía a las comunas cobrar sus tasas municipales en la misma boleta de Edenor o Naturgy, ambas empresas que brindan servicios de luz y gas en Pilar. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Presionan a Lousteau para que la UCR se expida sobre Lijo y García-Mansilla

CRISIS PARTIDARIA. Referentes nacionales exigieron que la fuerza política reclame el cumplimiento de la paridad de género

### Matías Moreno

LA NACION

La guerra interna de la UCR se desarrolla en diversos frentes. Mientras el bloque de diputados nacionales quedó al borde de la fractura por los cinco legisladores que se fotografiaron con Javier Milei y cambiaron su voto en el debate sobre la reforma jubilatoria, un grupo de autoridades y referentes del radicalismo de todo el país redoblaron ayer la presión sobre Martín Lousteau para que el centenario partido se expida respecto de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos que propuso el Presidente para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

A través de una carta que elevaron ante el Comité Nacional, que conduce Lousteau, solicitaron que la UCR reclame de manera formal que se respete el requisito de diversidad de género en la composición del cuerpo. En concreto, solicitan que la cúpula partidaria instruya al bloque de trece senadores a que se "abstengan" detratar las propuestas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) hasta que "se nominen mujeres a la Corte, garantizando así la igualdad real de oportunidades y el cumplimiento de la ley".

"La nominación de dos varones para integrar la Corte es inconstitucional, arbitraria y discriminatoria", puntualizaron en la misiva que presentaron, vía mail, ante Lousteau. A su vez, resaltaron que "el equilibrio de género en la Corte no es una opción, sino un mandato



Martín Lousteau, presidente de la UCR

ARCHIVO

constitucional y convencional que debe ser respetado".

El texto fue firmado por varios dirigentes del radicalismo que ya se manifestaron en contra de la llegada de Lijo a la Corte, como los actuales vicepresidentes del partido, Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff; Ricardo Gil Lavedra, y Jesús Rodríguez, entre otros. Creen que la UCR no puede mantener una posición indiferente y "mirar para otro lado" frente a un asunto trascendental para preservar la calidad institucional.

Sugieren que Lousteau debería exhibir la misma celeridad con la que actuó para ordenar que se separe a los cinco diputados que cambiaron su voto y sostuvieron el veto de Milei a la ley jubilatoria. Por lo tanto, piden que el tema se trate

sobre tablas en la próxima reunión de la mesa nacional. "La independencia judicial y las instituciones firmes, que son base de la república, son banderas del radicalismo, como la protección de los más vulnerables o la educación", aseguró a LA NACION Brizuela y Doria.

Lousteau abrió el debate interno sobre la integración de la Corte a fines de agosto. Pero ese día las autoridades partidarias no lograron unificar posturas y dispusieron un cuarto intermedio.

Ayer, el jefe de la UCR insistió en que comparte el planteo de que la Corte respete el "equilibrio de género", pero consideró que el desenlace de la discusión sobre los pliegos de Lijo y García-Mansilla "no depende del radicalismo, sino del kirchnerismo". •

# De Loredo resiste por ahora como jefe del bloque radical en crisis

Busca imponer la regla de la mayoría, pero sigue siendo cuestionado por los sectores más duros

### Laura Serra LA NACION

Tras la tumultuosa reunión de bloque anteanoche, el cordobés Rodrigo de Loredo resiste la presión del tándem que conforman Facundo Manes y Martín Lousteau e intenta mantenerse firme al frente de la bancada de diputados del radicalismo. Cuenta por ahora con el apoyo de más de la mitad de sus integrantes, aunque los disconformes con su conducción inten-

tan sumar más voluntades para

desbancarlo a fin de año.

Este bloque, con sus 33 integrantes, es clave porque suele inclinar la balanza a favor o en contra del oficialismo en las votaciones más ajustadas. Una rápida radiografia de la bancada permite discernir al menos tres tribus que conviven bajo la jefatura de De Loredo: quienes ejercen una oposición cerril al oficialismo-una docena de diputados enrolados detrás de las figuras de Manes y Lousteau-; los que, por convicción o conveniencia electoral, buscan acercarse al gobierno de Javier Milei -con el tucumano

Mariano Cantero como la voz más estentórea-y los "racionales", que pretenden preservar un perfil de oposición moderada y centrista.

De Loredo ancla sus apoyos en estos dos últimos grupos. Afirma contar con al menos una veintena de correligionarios dispuestos a sostener su conducción. Allí conviven diputados que responden a los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) y referentes de distintas provincias, como Karina Banfi (Buenos Aires), Martín Tetaz (CABA) y Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba).

Con estos apoyos, De Loredo evitó que fueran expulsados los cinco diputados conversos que apoyaron el veto presidencial a la ley jubilatoria, pese a que dos meses antes la habían votado a favor. Desoyó los cuestionamientos de Lousteau y Manes, que pretendían un castigo ejemplar para los rebeldes y evitar así más fugas que contribuyan a que Milei pueda vetar cualquier ley sin temor a que la oposición reúna dos tercios para insistir en ella.

"No es cuestión de votar distinto. Cinco diputados votaron a favor de la recomposición de jubilados y dos meses después fueron a la Rosada, se sacaron una foto con el Presidente sonriendo y votaron

en contra de lo que habían votado -despotricó Lousteau-. No es un tema de si todos votan igual. Es un tema de que ellos por prebendas o ventajas personales traicionaron a los jubilados y fueron en contra de la postura del partido".

De Loredo rechazó los argumentos del jefe de su partido. Es más: sostuvo que la decisión que tomó la Convención Nacional del partido -que preside Gastón Manesde suspender preventivamente las afiliaciones de Campero, Luis Picat, Martín Arjol y Pablo Cervi "es selectiva y parcial". Incluso sostuvo que es ilegal porque no se les garantizó a los cuatro legisladores un derecho a la defensa.

# Jugada resistida

En la reunión de bloque, De Loredo intentó una segunda jugada que fue automáticamente resistida por el ala dura: de ahora en adelante las decisiones se tomarán por mayoría y las minorias deberán acompañar. "De no hacerlo, deberán dar las explicaciones de no atenerse a lo resuelto democráticamente por la institución del bloque", advirtió.

Sin embargo, esta medida no llegó a votarse en el bloque: entre gritos y portazos, los diputados enrolados en el ala dura se retiraron del encuentro, dejando semivacía la reunión.

# La Libertad Avanza fue confirmado como partido bonaerense

FALLO. Ramos Padilla oficializó la estructura de Milei; inician el trámite para ser partido nacional

Javier Fuego Simondet LA NACION

Buenos Aires.

La Libertad Avanza (LLA) ya es un partido político reconocido de modo oficial en la provincia de

El juez federal con competencia electoral en territorio bonaerense, Alejo Ramos Padilla, aprobó ayer su personería jurídico-política definitiva al reconocerle el uso del nombre y aprobar sus autoridades, entre otros requisitos formales.

Buenos Aires es la octava jurisdicción en la que obtiene reconocimiento definitivo el partido del presidente Javier Milei, por lo que ya superó el requisito de reunir cinco de esas confirmaciones para poder conformarse como partido de orden nacional.

Con este objetivo en el horizonte trabajaba la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado, Karina Milei.

gado Federal Nº 1 de La Plata, re- otras estructuras que tengan solvió "reconocer al partido 'La ese reconocimiento judicial, Libertad Avanza' la personería jurídica definitiva como partido de distrito, con derecho exclusivo al nombre partidario" y "con todos los derechos y las obligaciones que emanan de su reconocimiento".

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires será Sebastián Pareja, el armador bonaerense del mileísmo y exsenador provincial que se desempeña como subsecretario nacional de Integración Sociourbana.

Sebastián Pareja mantiene una relación de tensión con Agustín Romo, flamante titular del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense.

Con la aprobación judicial en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza suma ocho provincias en las que es reconocido como partido.

El resto, según los registros de la Cámara Nacional Electoral, son Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Salta y Tierra del Fuego.

Así, el espacio de Milei supera el requisito de los cinco distritos, establecido para ser reconocido como partido a nivel nacional. Karina Milei se puso al frente del operativo político para lograr ese

reconocimiento nacional de La Libertad Avanza.

Según pudo confirmar LA NAcion, los libertarios ya pusieron en marcha las presentaciones necesarias para ser reconocidos a nivel nacional.

Las realizaron ante el Juzgado Federal Nº 1 de la Capital Federal, con competencia electoral, que está a cargo de la magistrada María Servini.

Si bien el requisito de ser un partido de orden nacional no es necesario para presentar candidatos a senadores nacionales, diputados nacionales (las dos categorías que se elegirán en las elecciones de 2025) y parlamentarios del Mercosur por distrito regional, sí se lo exige para efectivizar las postulaciones a presidente, vicepresidente y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional.

Con un partido nacional conformado, La Libertad Avanza Ramos Padilla, titular del Juz- no dependerá ya de alianzas con como ocurrió en las elecciones de 2023, en las que Javier Milei consiguió el triunfo en segunda vuelta que lo depositó en la Casa Rosada.

> Para obtener su reconocimiento definitivo en la provincia de Buenos Aires, los referentes provinciales de La Libertad Avanza debieron superar una audiencia judicial para quedarse con el nombre, que era reclamado por la dirigente de Entre Ríos, Carina Mariel Ivascov.

> El 27 de junio, dos semanas después de esa audiencia por el control del nombre, Ramos Padilla firmó un fallo en el que le otorgó el control de la denominación y la personería jurídico-política provisoria a la estructura de Karina Milei y Pareja.

> Al fallar a favor del reconocimiento definitivo de La Libertad Avanza como partido político en la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla consideró superados los requisitos de presentación de afiliaciones (necesitaban 4000, para lo que hicieron actos como el que celebraron en Morón, en

> El juez también reconoció que se había conformado la Junta Electoral partidaria y se había avanzado en la redacción de un Reglamento Electoral. •



Sebastián Pareja, el armador bonaerense de LLA

ARCHIVO

# Declara la madre de Yañez, tras un cruce con Fernández

CHATS. Aparecieron mensajes del expresidente con su exsuegra, donde ambos hablan de la inclinación a la bebida de la ex primera dama; habría otros que se refieren a las agresiones

### Hernán Cappiello

LA NACION

La causa en la que se investiga al expresidente Alberto Fernández por ejercer supuesta violencia de género sobre su exmujer Fabiola Yañez profundizó la guerra de filtraciones de audios, chats y documentos que buscan dejar mejor parada a cada una de las partes ante la sociedad y, fundamentalmente, en el expediente judicial.

Esta situación se intensificó en las últimas horas, en las que tanto Yañez como el acusado estuvieron batallado en el campo comunicacional para construir el juicio mediático de modo de triunfar ante las audiencias. Si ganan el juicio mediático, creen que tendrán ganado el juicio judicial.

El último capítulo de esta guerra de filtraciones se conoció cuando trascendieron los mensajes que intercambiaron por WhatsApp Alberto Fernández y su exsuegra Miriam Verónica Yañez, quien declara hoy ante el fiscal federal Ramiro González, responsable de la causa. Esos mensajes hasta ahora no estaban incorporados al expediente judicial.

Por fuentes cercanas al entorno de Alberto Fernández se conoció una versión parcial de estos mensajes que favorece al expresidente. Son intercambios de chats que se inician el 10 de septiembre de 2017 y culminan el 9 de febrero de 2024.

Alli, el expresidente aparece hablando con su entonces suegra preocupado por el consumo excesivo de alcohol de su por entonces pareja, preocupación que es compartida por su interlocutora. Y además, al final de la serie de chats, aparece otro intercambio en el que Alberto Fernández está preocupado porque Fabiola Yañez estaba perdida en Madrid, o al menos se había alejado de su custodia y su entonces marido no sabía nada de ella.

Entre fuentes cercanas al entorno de Fabiola Yañez reconocen la ve-



Alberto Fernández y Fabiola Yañez, en un viaje cuando eran la pareja presidencial

ARCHIVO

racidad de los chats, pero afirman que están editados y que son parciales. Mencionan que, por ejemplo, se omitieron conversaciones en las que supuestamente Miriam Verónica Yañez le recriminaba a Alberto Fernández que su mujer había sido objeto de violencia. Y otros chats, siempre según las fuentes consultadas, en los que la madre de Yañez menciona que se tuvo que interponer entre ambos integrantes de la pareja cuando se estaban peleando.

La publicidad de esos chats busca instalar una versión mediática de la relación entre el expresidente y su exsuegra, antes de la declaración que prestará la mujer ante el fiscal, seguramente para sepultar a Fernández bajo una secuencia de acusaciones.

Así las cosas, por ejemplo, se conoció esta serie de mensajes: 10/1/20, 22:00:37 Alberto Fernández: -Hola Verónica! (N. de R.: la llama por el segundo nombre). Acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga. No solo por el daño que a su salud le causa sino por la imagen deplorable que deja en empleados que después hablan. Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso. Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol. Por favor. Gracias.

[10/1/20, 23:22:18] Verónica Yañez: -Lo sé, Alberto, es más, está costando. Pero la controlo, yo sé todo lo que esto implica

[11/1/20, 00:03:41] Alberto Fernández: -Explíqueselo. Y no la deje tomar. Por favor se lo pido.

Tiempodespués, en 2022, hay otra serie de mensajes entre ambos sobre el mismo problema en los que la propia madre de Fabiola Yañez dice que ya no sabe qué hacer sobre la inclinación por la bebida de su hija:

[1/8/22, 21:03:37] Alberto Fernández:-Perdón Verónica por molestarla. Es imposible el estado en el que está Fabiola. Le pido por favor que me ayude. No la deje que avance con su problema. Yo ya no sé cómo hacer. No quiere ayuda médica. Por lo menos le pido que usted me ayude a controlar su problema. Yoya no sé qué hacer y esto un día puede trascender y solo le hará un gran daño a ella. Yo quiero verla bien. Ayúdeme por favor.

[1/8/22, 21:17:52] Verónica Yañez: -Ya no la puedo controlar más. Le hablo de todas las maneras y no me hace caso. Y si estoy acá dejando mi casa y mi familia es para que no pase a mayores. Yo no le compro ni le traigo, pero ella pide acá y ya no sé qué más hacer.

[1/8/22, 21:18:25] Alberto Fernández: -Tal vez debamos hablar con Teresa para que no le den.

[1/8/22, 21:18:39] Alberto Fernández: -Estov realmente muy preocupado.

[1/8/22, 21:18:54] Alberto Fernández: -Por eso le escribo. Esto pasa casi todos los días

[1/8/22, 21:19:46] Verónica Yanez:-Ya hablé con Teresa v Cintia, pero ellas son empleadas y tienen que darle cuando ella pide.

[1/8/22, 21:20:29] Alberto Fernández: -Yo voy a ver cómo hago para que no lo hagan. Que es lo que toma? vino?

[1/8/22, 21:21:27] Verónica Yañez: -No todos los días, pero ya no sé qué más hacer. La paro en muchas cosas como de salir o hacer juntas fuera de acá.

[1/8/22, 21:23:26] Alberto Fernández: -La entiendo. Algo debemos hacer. Es muy serio el problema. Le pido que me ayude a resolverlo. Hable con ella. A usted la escucha más que a mí.

[1/8/22, 21:24:18] Veronica Yanez: -Estoy acá para eso.

[1/8/22, 21:24:33] Alberto Fernández: - Muchas gracias. Le mando un beso.

En el entorno de Fabiola Yañez mencionan que faltan otros mensajes en los que Miriam Verónica Yañez le reprocha a Alberto Fernández la violencia que ejercía sobre su hija. No precisaron si los presentará mañana ante la Justicia.

Todo esto se terminará de aclarar hoy, cuando la testigo declare ante la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, y la de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, pues ambas podrán preguntarle sobre el asunto. •

# Se conoció un audio con insultos del expresidente

Se escucha que Fernández le grita a su exmujer y la agrede verbalmente; Yañez le reprocha que siempre la quiere alejar de sus amistades

La defensa de Fabiola Yañez divulgó audios en los que se escucha al expresidente Alberto Fernández insultarla durante un intercambio tenso en la quinta de Olivos.

Se desconocen la fecha y el contexto de la grabación.

El material no está aún incluido en el expediente judicial en el que se investiga a Fernández por maltrato y violencia de género. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El material fue difundido por el portal Infobaey posiblemente se in- FY: -Shhhh, shhh, bajá la voz. corpore a la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Pv.

En el audio se escucha a Alberto Fernández gritar insultos contra su exmujer, que le responde con tono calmo y angustiado.

A continuación, el diálogo completo de los audios difundidos ayer:

Alberto Fernández: -Mil de esas me tuve que bancar

Fabiola Yañez:-Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo...

AF:-Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra". ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa, como la hace tu amiga... ¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

AF:-Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza...

FY:-Todas las personas que para vos eran una amenaza...

AF:-Andáy quedate con ellas,

boluda, quedate con ellas y dejame en paz.

FY:-¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?".

La revelación del material se concreta un día después de que la defensa de Alberto Fernández aportó un nuevo testigo de identidad reservada con la intención de desacreditar la acusación de la ex primera dama.

El fiscal Ramiro González accedióa citar a cuatro testigos propuestas por Silvina Carreira, la abogada de Fernández.

Se trata de Cintia Romina Tonietti y Amalia Tereza Moreno, ambas "amas de llaves" de la quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández, quienes deberán presentarse en Comodoro Py el jueves de la semana que viene, 26 de septiembre, a las 10 y las 12, respectivamente.

También aparecen Karina Danie-

la González (empleada doméstica) y a Noelia del Valle Gómez (niñera de Francisco), otras dos testigos propuestas, que lo harán el jueves 3 de octubre, a las 10 y a las 12, respectivamente.

Por otra parte, el fiscal fijó audiencia para la madre de Fabiola Yañez para hoy. Según fuentes judiciales, Miriam Verónica Yañez Verdugo viajaráa la Argentina y hoy, a las 10, se presentará en Comodoro Py.

En las últimas semanas, diferentes testigos robustecieron la denuncia de que Fernández golpeó a Fabiola Yañez en la cama.

La semana pasada fue el turno de Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama. Fue la primera testigo del caso que declaró haber visto violencia física. Hasta ahora, las pruebas reunidas tendieron a confirmar hechos denunciados, como la existencia del ojo morado, o de chats en los que se hablaba de golpes. Sin embargo, la semana pasada, en la fis-

calía de Ramiro González, Tamara Yañez contó que vio a Alberto Fernández zamarrear a su exmujer.

"Fue en la casa del chalet presidencial, era de noche", apuntó. "Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida. Me puso nerviosa la situación, que no paraba; me fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta del baño abierta y mi hermana abre la puerta de ingreso a la habitación yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo 'veni'".

Tamara es, además, la primera persona que declaró tener conocimiento en simultáneo a los hechos de que Fernández impulsó a Yañez a hacerse un aborto. •

POLÍTICA | 15 LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Bullrich enviará gendarmes a Vaca Muerta para evitar bloqueos

PETRÓLEO. El yacimiento fue afectado por protestas de grupos mapuches; la fiscalía provincial ordenó el desalojo; la ministra acusa al gobernador de dilatar una respuesta

NEUQUÉN.- Tras casi 48 horas de bloqueos de las comunidades mapuches a los ingresos de empresas de residuos petroleros en Vaca Muerta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que mandará a la Gendarmería para resolver el conflicto si llega a complicar las operaciones en los yacimientos de petróleo y gas, tras la falta de respuestas del gobernador Rolando Figueroa.

Durante un encuentro en el Club del Petróleo, la funcionaria afirmó ayer que van a crear un subdestacamento de la Gendarmería en Añelo para desactivar los piquetes que paralizan la actividad ligada a la producción y que, en muchos casos, surgen de comunidades mapuches que reclaman obtener su personería jurídica como reconocimiento por parte del gobierno provincial.

"Conozco muy bien las consecuencias que tiene actuar, pero estamos decididos a hacerlo", dijo la ministra en un discurso frente a empresarios petroleros. Aclaró que van a crear un desta camento en la localidad de Fernández Oro, en Río Negro, que será acompañado por un subdestacamento en Añelo, localidad neuquina considerada el epicentro de Vaca Muerta.

Bullrich aclaró que con la instalación en Neuquén de gendarmes, que son fuerzas especiales, su ministerio busca desactivar los bloqueos que sufren las petroleras y que paralizan o demoran su operación.

"Queremos evitar lo que está sucediendo estos días", dijo en relación con el bloqueo de los ingresos a las tratadoras de residuos petroleros: Servicios Ambientales de Neuquén (SAN), Indarsa, Comarsa,



Protesta de grupos mapuches en las empresas que operan en Vaca Muerta

GENTILEZA

Ecopolo y Treater, que comenzó el lunes pasado a las 8 en la provincia de Neuquén.

"Hace dos días que estamos hablando con el gobernador y medice 'denme dos horas más, quince minutos más', y dije 'basta, mando la Gendarmería y se acabó", afirmó Bullrich sobre las dilaciones del gobernador Figueroa.

El Ministerio Público Fiscal de Neuguén ordenó el martes a la Policía de Añelo intervenir ante el bloqueo que realiza la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén en el acceso a las plantas

de tratamiento de residuos petroleros de Vaca Muerta.

El fiscal del caso, Juan Narváez, ordenó que el personal policial se presente en cuatro puntos estratégicos de Vaca Muerta para intimar a todos los mayores de edad que participan del bloqueo a cesar su conducta de manera voluntaria. "En caso de no hacer caso a esta orden, en las próximas horas se procederá al desalojo compulsivo de todas las personas", agregó en un escrito.

Las comunidades mapuches iniciaron el reclamo para pedir un

"urgente" registro en personerías jurídicas de los siguientes lof (es decir, clanes familiares): Newen Kura Fvta Xayen, Kelv Kura, Ragilew Cardenas, Xem Kimvn.

Los puntos elegidos para los bloqueos, en los accesos a las plantas de tratamiento de residuos, apuntan a otro reclamo histórico de las comunidades, que piden "la clausura urgente de los basureros petroleros que funcionan al margen de las normas ambientales", según un comunicado publicado por la Confederación Mapuche de Neuquén. •

# El chavismo dice que quiere detener a Milei

REPRESALIA. La amenaza llega luego de una audiencia en Buenos Aires sobre las torturas en Venezuela

régimen chavista, Tarek William Saab, anunció que tramitan la solicitud de una orden de captura contra el presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes les abrieron "una averiguación" por el "robo" del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

"[La Fiscalía General] anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al casoy se encuentran tramitando la orden de aprehensión", anunció Saab. Y agregó que la medida se basa en tratados internacionales a los cuales ha suscripto Venezuela, sin dar más detalles.

La Cancillería argentina repudió luego la amenaza chavista a través de un comunicado: "La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión", dice el texto y recuerda que el "mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional". El avión de origen venezolano-iraní que es-

CARACAS. – El fiscal general del taba retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 6 de junio de 2022, en medio de un complejo entramado judicial, fue decomisado por el gobierno de Joe Biden y enviado a Estados Unidos en febrero pasado. A principios de año, el juez del caso, Federico Villena, había hecho lugar al decomiso pedido por Estados Unidos. Fue tras un dictamen, en el mismo sentido, de la fiscal Cecilia Incardona.

> El anuncio de Saab llega un día después de que la Cámara Federal celebró en los tribunales de Comodoro Py una audiencia con presuntas víctimas del régimen venezolano para tratar un pedido de detención e indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue en el marco de una causa radicada en la Justicia local el año pasado bajo el principio de "justicia universal".

> Allí se investiga a Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia venezolano y hombre fuerte del chavismo.

De la audiencia participó Patricia poder independiente sobre el cual Bullrich. "Pedimos la indagatoria de Maduroy el resto de los imputados, además que se ordene la orden de captura internacional respecto a eso", indicó Tomás Farini Duggan,



Nicolás Maduro

abogado de la querella, de la que también forma parte el ministro de Seguridad porteño y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), Waldo Wolff. El funcionario porteño también estuvo presente en la audiencia celebrada en los tribunales de Retiro.

ARCHIVO

El pedido de captura contra el presidente venezolano -cuya legitimidad tras las elecciones de julio es amplia y duramente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional- fue solicitado ante

el juez federal Sebastián Ramos, en una causa iniciada en julio de 2023 cuya investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Fue luego de que la Clooney Foundation for Justice -una organización que preside el actor norteamericano George Clooney, junto a su pareja Amal, una abogada defensora de los derechos humanos-presentó una denuncia en los tribunales de Retiro para que se investigara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

Stornelli y su par ante la Cámara de Apelaciones José Luis Agüero Iturbe también estuvieron presentes, en una audiencia que se extendió por poco más de una hora y media y estuvo signada por el hermetismo.

En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, se denuncia un amplio abanico de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro: torturas, desapariciones, detenciones, entre otras. Según afirma la querella, estas suceden en el territorio venezolano desde 2014, pero se han visto "agravadas" tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 de julio pasado, en las que Maduro no reconoció su derrota. •

### UNIVERSIDADES

# Cristina recibió a las estudiantes que ganaron

La expresidenta Cristina Kirchner recibió ayer en el Instituto Patria a las flamantes autoridades de los distintos centros de estudiantes tras la reciente victoria electoral del kirchnerismo en facultades como Arquitectura, Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales. "Es tiempodemujeres", resaltóla exmandataria durante el encuentro con el grupo de jóvenes, en el que también destacó la fuerte presencia de la oposición en la principal casa de estudios del país, en medio de la puja con el Gobierno por la ley de financiamiento universitario. •

### "RECHAZO CATEGÓRICO"

### La UBA le respondió a Villarruel

La Facultad de Derecho de la UBA expresó su "preocupación" luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmara que los alumnos de esa casa de estudios son castigados por pensar distinto. "Como institución pública con una rica tradición de compromiso con la democracia, el pensamiento crítico y el respeto a la opinión, consideramos fundamental aclarar que la Facultad de Derecho ha sido, y continúa siendo, un espacio de formación donde se promueve el debate librey constructivo", indicó. Y ratificó su "rechazo categórico" a las palabras de la vice Villarruel. •

# GREMIALISMO

### La CTA avanza hacia una reunificación

Unidos en su rechazo al rumbo del Gobierno, Hugo Yasky, referente de los docentes de la Ctera siemprecercanoal kirchnerismo desde la CTA de los Trabajadores, y Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, activaron gestiones para reunificar la central obrera, que se fracturó en 2010. El primer paso formal será el martes próximo, cuando habrá un plenario conjunto en el que se dará el campanazo de largada para el proceso de reunificación. "Hay un acuerdo de unidad en la acción. Todavía falta para la reunificación total", dijo un dirigente al tanto de las conversaciones. •

# URUGUAYO

### Gray se reunió con el candidato Yamandú Orsi

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se encontró con Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay en representación del Frente Amplio. "Con Yamandú Orsi nos unen desafíos sociales y productivos que llevamos adelante en nuestras comunidades y una profunda vocación transformadora. Es un orgulloque, junto con Carolina Cosse, dos integrantes de nuestra red de Mercociudades encabecen la fórmula presidencial del Frente Amplio", señaló Fernando Gray. El intendente Fernando Gray es vicepresidente de Mercociudades, red que agrupa a más de 300 ciudades de Latinoamérica. •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### DÓLAR

| Minorista | \$994,73  | ▼ (ANT: \$995,63)  |
|-----------|-----------|--------------------|
| CCL       | \$1233,45 | ▼ (ANT: \$1241,30) |
| Mayorista | 5963.00   | ▲ (ANT-\$962.00)   |

| Paralelo | \$1260,00 | ▼ (ANT: \$1270,00) |
|----------|-----------|--------------------|
| Turista  | \$1571,20 | = (ANT: \$1571,20) |
| Euro     | \$1076,51 | ▲ (ANT: \$1069,45) |

Real \$177,05 ▲ (ANT: \$175,24)

Reservas 27.013 ▲ (ANT: 26.908)

en millones de US\$

# El PBI cayó 3,4% en seis meses, pero hay algunas señales de recuperación

INDEC. Construcción, industria manufacturera y comercio, los que más retrocedieron; el campo mostró una fuerte recuperación; en la actualidad, el repunte es dispar y según el sector

### Ignacio Grimaldi LA NACION

El producto bruto interno (PBI) argentino cayó el 1,7% interanual en el segundo trimestre de este año, después del retroceso del 5,2% que había anotado en el trimestre anterior. Así surge de la información oficial que difundió ayer el Indec, que muestra que el retroceso se desaceleró. Pese a eso, los números globales de los primeros seis meses del año acumularon un rojo del 3,4%.

El PBI desestacionalizado, en tanto, también arrojó una baja del 1,7% en comparación con el primer trimestre de 2024, agregó el Indec. Una línea de tiempo más completa muestra que el último indicador positivo fue el del tercer trimestre de 2023. Después de eso se encadenaron descensos del 2,3% a fines del año pasado, 2,2% entre enero y marzo, y el reciente 1,7%. Por lo tanto, según estas cifras, el país continúa en recesión y las expectativas sobre su continuidad son diversas, tanto que sigue el debate entre los analistas acerca de si lo peor ya pasó.

"Confirmado, el primer trimestre no fue piso, lo será en todo caso el segundo trimestre de 2024 cuando el tercero dé arriba", analizó el economista Gabriel Caamaño. Una lectura diferente realizó Claudio Caprarulo, de Analytica, quien consideró que "para el tercer trimestre la caída va a ser mayor hasta retornar probablemente a un porcentaje menor a fin de año".

El Gobierno proyecta terminar 2024 con un rojo de 3,8%, pero para 2025 aguarda un repunte del 5%.



El campo creció el 81,2% interanual en el segundo trimestre

Pese a que eso permite pensar que la recuperación llegará recién el próximo año, actualmente se observa un comportamiento dispar de la economía, que varía según el sector. Incluso, la fotografía del segundo trimestre, tal como expresó Caamaño, puede variar respecto del período julio-septiembre. Un ejem-

plo de esto lo muestra la producción

de autos, que en junio registró una

caída del 16,7% en comparación con mayo, pero en los dos meses siguientes repuntó con subas del 38,7% y 16,2%, según la Asociación de Fábricas de Automotores.

Esto va en línea con el análisis de Esteban Domecq, quien realizó un monitor de la actividad con datos hasta agosto: "La actividad económica empieza a dejar el piso atrás y está dando los primeros pasos de un camino de recuperación que será lento, heterogéneo e irregular".

Durante el segundo trimestre, la construcción, la industria manufacturera y el comercio fueron los sectores más golpeados. Las caídas en estos rubros marcaron 22,2%,17,4% y 15,7%, respectivamente.

El campo fue la excepción. Luego de la fuerte sequía del año pasado, "agricultura, ganadería, caza y silvicultura" gozaron de un incremento del 81,2%. Los otros sectores con números positivos se alejan mucho. Es el caso de la pesca, que registró un incremento del 41,3%, casi la mitad del rubro en términos porcentuales. Y el sector que le sigue es el de explotación de minas y canteras, con un 6,6%.

Estos datos se mueven en una línea parecida al estimador mensual de actividad económica (EMAE), que en junio registró una caída del 3,9%. Además, al observar los datos por sector también se encuentran similitudes con respecto a la medición del PBI. Los tres rubros que presentaron números positivos fueron "agricultura, ganadería, cazay silvicultura" con 82,4%, "pesca" con 34,8% y "explotación de minas y canteras", 4,6%.

En paralelo, según el EMAE de junio, la construcción, la industria y el comercio también fueron los de peor desempeño. Sus cifras negativas oscilaron entre 23,6% y 18,6%.

A propósito de las subas y bajas, los despachos de cemento experimentaron un comportamiento oscilante. En julio aumentaron 18,3%, pero en agosto volvieron a descender 4,8%, según datos del sector. A su vez, los números del Ministerio de Economía también reflejan esta tendencia en la faena vacuna, que comenzó el tercer trimestre con un repunte del 20,7%, pero en el octavo mes sufrió un retroceso del 2,3%.

A su vez, el crédito en el sector privado también comenzó a crecer. Tal como reportó Invecq, elevó sus porcentajes en junio, julio y agosto.

Con una mirada más macro, los números del segundo trimestre mostraron que la caída se desaceleró, ya que la baja del 1,7% del PBI es menos pronunciada que el 5,2% de los primeros tres meses del año.

En paralelo, los números del consumo privado también continúan en picada. Pero a diferencia del PBI, aceleraron su caída. En el segundo trimestre anotó-4,1% mientras que en el primero, -3,1%. Incluso en la medición interanual presenta peores números.

Pese a ese retroceso, las proyecciones empresariales mejoraron. La encuesta de la Unión Industrial Argentina relevó que el 62,9% de 1200 compañías tienen expectativas positivas. •

# Arriazu proyectó una inflación del 20% para 2025

VISIÓN. Reiteró que si Milei impulsa una devaluación, "explota todo"; prevé que el año próximo habrá reactivación de la economía

# Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.—Ricardo Arriazu reiteró su frase de que si el Gobierno devalúa, "explota todo". Y agregó: "Chau, Milei, porque Milei está basado en una esperanza, que es que baje la inflación y mejore el nivel de vida".

Arriazu estimó una suba de precios del 20% para 2025, "siempre y cuandose mantenga la política cambiaria. Loque importa es loque crea el mercado y si el mercado le puede doblar la mano. El tipo de cambio real lo maneja el mercado".

Arriazu abrió las 57<sup>a</sup> Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Sobre la evolución del consumo, previó que la tasa interanual seguirá siendo negativa hasta octubre o noviembre. "La clase media pagó el aumento de tarifas dejando de lado lo imprescindible –añadió–. Están haciendo crecer la economía el fin de la sequía, la mejora del salario real, el crédito. Si no hay una crisis política, todos los factores indican una reactivación". Para 2025, espera –igual que el presupuesto– un crecimiento del PBI del 5,2%.

Repitió que se viene presentando como "el Gallego que va de la mano por Libertador" porque tiene una posición diferente a la de sus colegas. "Al Presidente no lo conozco", subrayó en respuesta a quienes di-

cen que Javier Milei sigue sus consejos. La referencia es porque desde hace unos meses se lo ubica como uno de los economistas que más cita Milei, básicamente porque apoya el crawling peg del 2% anual y la decisión de no salir del cepo.

Sobre los vencimientos de deuda en dólares, Arriazu sostuvo que "ni de broma se defaulteará" por los US\$1100 millones de este año, aunque indicó que "hay que ver de dónde saldrán" los US\$11.000 millones de 2025. Entiende que las exportaciones crecerán US\$8000 millones con respecto a este año y las importaciones, 30%. "No me dan para pagar los US\$11.000 millones, pero sí los intereses. Para el resto, hay que mirar la política cambiaria y monetaria", explicó.

Reiteró "el error garrafal" cometido por el Gobierno al "bajar demasiado rápido la tasa de interés y dejó demasiada plata suelta. Después cambiaron. Pusieron el programa en peligro por una obsesión: ahora están en la dirección correcta".

Dijo que en diciembre, con la eliminación del impuesto PAIS, "algo van a hacer con turismo". A su entender queda "un poquito para bajar retenciones, que es lo que creo que hay que hacer, pero en el presupuesto aparecen subiéndolas".

"Con la inflación no se convive, hay que matarla", definió en su repaso de la historia argentina "en la que permanentemente estamos entre un grupo que quiere gastar y un

grupo que hace el ajuste". Planteó que el programa económico de corto plazo de Milei viene "mejor de lo esperado" después de la megadevaluación y el ajuste de seis puntos del PBI. "¿Cómo quieren que estemos? La devaluación es un impuesto y cuando cambia precios relativos es a costa del salario", detalló.

"La Argentina es un país bimonetarioy jamás vamos a estabilizar si no estabilizamos peso y dólares. Para el peso no emito; para el dólar no hay otra alternativa que intervenir, pero si no están las condiciones macro, a la larga explota. La base es eliminar el déficit fiscal", sostuvo. En ese contexto, elogió a Milei por defender el superávit fiscal y ratificó que la inflación convergirá al 2% del crawling peg. •

# Habilitaron inversiones en más bienes para no pagar la multa del blanqueo

DÓLARES. Los expertos consideran que la ampliación apunta a las empresas; coinciden en la necesidad de prorrogar los plazos

### Ignacio Grimaldi LA NACION

adicionales.

Una de las grandes apuestas del Gobierno es el régimen de regularización de activos. Muchos lo consideran "el blanqueo del colchón", por la posibilidad que otorga de declarar viejos dólares ahorrados por pequeños ahorristas sin costo o con penalidad baja. Es por ello que los expertos analizan que esta medida busca fundamentalmente que más divisas ingresen al sistema bancario argentino. En este escenario, una última resolución del Ejecutivo amplía las posibilidades de inversión sin pagar impuestos

"El Ministerio de Economía, a través de la resolución 279/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, sumó un nuevo destino posible a los fondos de la regularización de activos y definió un listado de bienes muebles orientados a inversiones productivas", informó el comunicado oficial del Gobierno enviado a los medios ayer.

Según esta nueva norma, el dinero que ingrese al blanqueo y se deposite en la cuenta especial de regularización de activos (CERA) podría destinarse a la compra de bienes muebles como "maquinaria para la construcción y para la industria en general; automóviles de cualquier tipo; motocicletas de cualquier tipo; bienes de consumo durables como lavarropas, televisores, etc.; celulares; bombas y compresores; bienes tecnológicos como estaciones, antenas, routers, chips; computadoras, entre otros".

Según César Litvin, CEO del estudio Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, la decisión "amplía el menú para inversiones que ahora también evitarían el pago de impuestos con dinero del blanqueo". Por la naturaleza de los bienes incluidos, Litvin define que la medida "apunta más a empresas que a pequeños ahorristas".

Además, Litvin habló de un "tapón fiscal" que beneficia a las empresas. "Esto es la posibilidad de que si se detectan operaciones no declaradas pero estas terminan



Los celulares se sumaron al nuevo menú oficial

ARCHIVO

en un bien declarado, no importa la película anterior, sino la foto del final", desarrolló el especialista en impuestos.

Por su parte, el titular de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, comentó que la medida del Gobierno "flexibiliza mu-

La primera etapa del blanqueo termina el 30 de septiembre

Los expertos creen que se podrían registrar hasta US\$40.000 millones

cho el blanqueo", y luego ejemplificó: "Esto permite pagarle a un vendedor de esos bienes desde una cuenta CERA a cualquier otra cuenta de cualquier otro tipo y no a otra cuenta CERA. Después será tarea del fisco controlar eso, pero flexibiliza muchísimo".

A su vez, el abogado especiali-

zado en materia tributaria Diego Fraga opinó que "todo lo que le dé mayor flexibilidad va a incidir en la performance del blanqueo".

### Las expectativas

En ese sentido, las expectativas de los especialistas indican que la iniciativa del Gobierno podría llegar a registrar hasta US\$40.000 millones no declarados.

Asimismo, Fraga deslizó un reclamo que están haciendo varios tributaristas: "Los plazos no ayudan mucho. Falta que den una prórroga". La misma idea manifestó Litvin, quien consideró "oportuna" una prórroga de la primera etapa, que, de no haber cambios, finaliza el 30 de septiembre.

La primera etapa del blanqueo es la única que permite registrar dinero en efectivo. Además, para aquellos que declaren menos de US\$100.000 el ingreso es gratuito, y quienes superen ese monto pagan una alícuota del 5%. Pasado el 30 de septiembre, ya no se podrá exteriorizar efectivo, sino otro tipo de bienes, y la alícuota sube al 10%, según explicaron los especialistas.

# Buscan que las billeteras digitales puedan aceptar divisas

PROYECTOS. El BCRA y las fintech trabajan de cara a un escenario de libre competencia de monedas

### Melisa Reinhold LA NACION

Aunque todavía no hay una fecha prevista para la salida del cepo cambiario, el Gobierno trabaja en algunos proyectos para facilitar las transacciones en dólares e ir hacia un escenario de competencia de monedas. Una de estas iniciativas tiene en el centro a las billeteras digitales, para que las empresas fintech puedan ofrecerles a sus clientes la opción de abrir yoperar una cuenta en moneda estadounidense.

Desde comienzos de este año. las billeteras digitales y el Banco Central (BCRA) empezaron a debatir una normativa para que la clave virtual uniforme (CVU) también pueda constituirse en dólares. El objetivo es que funcione de la misma manera que hoy lo hacen las CVU en pesos e iguale a la CBU (clave bancaria uniforme) de las cuentas en dólares de los bancos. Es decir, esto permitiría ahorrar en moneda dura a través condiciones de la cancha" en térde la aplicación, transferir ese dinero a terceros o hacer pagos.

El sector fintech se entusiasma ante la idea, e incluso en los últimos días se rumoreó que la normativa podría ser inminente. Sin embargo, aunque el tema está en la agenda del BCRA, todavía está en análisis de las autoridades y no hay una fecha prevista para que se concrete.

Actualmente, algunas billeteras digitales ofrecen la posibilidad de comprar dólar MEP (\$1215) yahorrar en esta moneda en una cuenta paralela que aparece dentro de la aplicación. No obstante, el dinero no se encuentra en una caja de ahorro en dólares, sino en una cuenta comitente creada por una sociedad de bolsa. ¿La diferencia? Para depositar o extraer el dinero, únicamente puede hacerse entre cuentas del mismo titular, por lo que deja fuera de la ecuación las transferencias a terceros.

"Pensemos que la CVU en pesos facilitó muy fuertemente la bancarización de la gente. Las plataformas tecnológicas, que usamos las billeteras virtuales y las CVU, crecemos e innovamos mucho más rápido en la tecnología financiera que lo que innovan las entidades

bancarias, por definición. Eso permitió que en la Argentina se creen millones de cuentas en CVU de pesos y fue muy importante para la innovación del mercado", consideró Ariel Sbdar, fundador de la fintech Cocosy uno de los impulsores de la iniciativa.

De acuerdo con la procesadora de pagos Coelsa, en el primer cuatrimestre de este año se registraron 27.544.828 personas con CVU, un 7% más que en diciembre del año pasado. Si bien todavía las CBU están a la cabeza, ya que 38.327.192 personas tienen cuenta bancaria (+0,5% frente a diciembre), esta brecha se cierra a un paso cada vez más acelerado.

En caso de que las CVU puedan también referirse a cuentas en dólares y puedan contar con las mismas características que las CBU, la medida podría significar un nuevo capítulo en la pelea entre los bancos y las fintech. Desde hace años, desde ambos lados le exigen al Banco Central que "se igualen las minos de normativas.

Mientras tanto, el sector financiero argentino se prepara para un escenario de competencia de monedas. Si bien desde el Gobierno no suelen brindar detalles de este esquema, en principio podría implicar que cualquier usuario pueda elegir ahorrar o hacer pagos en pesos o en moneda extranjera. Para los próximos meses, las procesadoras de pago y las tarjetas esperan lanzar a nivel local tarjetas de débito que permitan pagar consumos locales en dólares, como la compra de un auto 0 km, un electrodoméstico o unas vacaciones.

En la última revisión de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo multilateral de crédito le recomendó al Gobierno evitar la dolarización y, en cambio, lo alentó a adoptar una competencia de monedas con un régimen similar a los que hoy existen en Perú o Uruguay. "La estabilidad de precios seguirá siendo un objetivo primordial del Banco Central, en un contexto en el que los individuos serán libres de ahorrary realizar transacciones en las monedas que elijan", señaló el documento que publicó el FMI, conocido como staff report. .

# Ayudanos a encontrarlos



PEREYRA

Hoy tiene 14 años y se perdió el 21/07/2015



MAXIMILIANO SOSA



JULIETA TOMASSELLA

Hoy tiene 12 años y se perdió el 8/06/2016



ABRIL AGUSTINA TOMASSELLA Hoy tiene 17 años se perdió el 8/06/2016

Hoy tiene 12 años y se perdió el 21/12/2015



# Ya se puede elegir dónde inscribir un auto y qué impuesto se va a pagar

CAMBIO. El Ministerio de Justicia informó que se podrá optar por cualquier registro para inscribir un vehículo; además, será posible seleccionar si abonar los gravámenes o no

Iván Mazorco

LA NACION

De acuerdo con lo que informa el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mariano Cúneo Libarona, de ahora en más están vigentes y en funcionamiento todas las medidas anunciadas por el Gobierno en relación con las transferencias e inscripciones de unidades 0 km y usadas.

No solo eso. Además, desde la cartera dieron a conocer el nuevo formulario 08, el cual incluye un apartado donde el usuario podrá elegir qué impuestos pagar.

"En esta primera instancia, los trámites de inscripción inicial de automotoresy motovehículos 0 km podrán ser presentados ante cualquier registro seccional del país con independencia de la jurisdicción del adquirente", se lee en la circular Nº 20/24, firmada por la cartera de Justicia. En ese punto, tal como habían indicado tiempo atrás, se generará una "competencia entre registros", la cual, por ahora, está íntegramente vinculada a la carga impositiva municipal.

Por ejemplo, antes de la existencia de esta normativa, la mera transferencia de una unidad podía implicar un gasto de \$250.000 para el usuario, en el caso de un Volkswagen Gol Trend (el usado más vendido todos los meses) modelo 2012 con una valuación de \$6 millones, según la lista de precios de la Cámara de Comercio Automotor.

Si se toma como ejemplo un auto más nuevo, como un Toyota Corolla de 2023, el costo de la transferencia ronda los \$956.000. Lo que ocurre es que la mayor parte de ese monto corresponde a impuestos provinciales de sellos y, si se pone la lupa en ese apartado, se evidencia cómo cada jurisdicción tiene valores diferenciales.

Por ejemplo, según los datos que arrojaba el estimador de costos de la Dirección Nacional de los Regis-



Los registros ya no deben retener sellos ni pagos de multas

pagos de multas ARCHIVO

tros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) semanas atrás, transferir un usado en la ciudad de Buenos Aires, así como en la provincia de Buenos Aires, implica abonar solo en concepto de impuestos \$180.000 (siguiendo con el ejemplo de un Volkswagen Gol Trend de más de 10 años). Sin embargo, hacerlo en Tierra del Fuego implica \$60.000; en Neuquén, \$84.000, y en Mendoza, \$90.000, para tomar distintas referencias.

Con esta normativa ya vigente, se podrá elegir cualquier registro para inscribir el auto, por lo que la decisión de la gente estará integramente relacionada con los impuestos municipales, dado que, además, ya no se cobra la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas patentes ni la certificación de hasta dos firmas.

"En lo que respecta al cumpli-

miento del pago del impuesto de sellos, se recuerda que no puede restringirse olimitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del

### El Gobierno busca que se genere una competencia entre las provincias

registro", aclara también la circular. Vale destacar que el Gobierno instó a las provincias a disminuir los impuestos de sellos, los cuales, hasta la fecha, no sufrieron modificaciones.

Y es ahí donde aparece otra línea de novedades. Siguiendo con el tema de los impuestos, el nuevo formulario 08 incluye un apartado donde el adquirente puede seleccionar si opta por pagar, o no, los impuestos de sellos, radicación de patentes e infracciones de tránsito en el registro.

Según confirmó el ministro en redes sociales, todas estas normas ya se encuentran vigentes. "Esto generará competencia entre las distintas jurisdicciones, abaratando los costos", explicó.

Desde el ministerio explicaron a LA NACION que la Dnrpa rescindió los contratos con las provincias que obligaban a los distintos registros a retener el impuesto de sellos y las multas de patentes. Ahora, en cada registro no será obligatorio pagarlos y la transferencia o inscripción tendrá que hacerse igual, indicaron.

De ahora en más, el costo de la transferencia de vehículos será del 1% en relación con el valor del bieny no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Según estimaciones del mínisterio, estos cambios representan "un ahorro mensual adicional de \$1300 millones para la administración pública" y que "regresen al bolsillo de los argentinos más de \$36.000 millones por año".

De acuerdo con la resolución oficial, también se seguirá avanzando con la eliminación del 40% de los registros, continuando con aquellos "intervenidos por agentes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) y todos los registros seccionales cuyo funcionario a cargo haya presentado la renuncia, en la medida en que esa renuncia sea aceptada".

Antes de los cambios definidos, el arancel de transferencias eradel 1,5% para autos de fabricación nacional y del 2% para importados. Además, no se podía elegir en qué registro hacer el trámite, porque cada vehículo tenía una radicación fija. •

### EN PRIMERA PERSONA

¿Quién compra hoy un pasaje de Aerolíneas Argentinas?

Juan Carlos de Pablo

-PARA LA NACION-

sambleas informativas tan parecidas a paros L que ni un experto podría notar la diferencia; imprevistos cambios de horario de las medidas de fuerza; miles de pasajeros varados, contando historias de lo más diversas, algunas dramáticas y todas indignantes; dirigentes gremiales ocupando un lugar en el directorio de la empresa que tiene que adoptar decisiones para neutralizar el accionar del propio dirigente, o sindicalistas de vacaciones en el exterior.

Frente a la perspectiva de que esta dramática situación se reitere con frecuencia semanal, ¿alguien puede creer que, en lenguaje de los economistas, estemos frente a una situación de equilibrio estable?

Rara vez se producen modificaciones autónomas. El cambio siempre arranca con una frustración. En este caso, la pregunta es la siguiente: ¿quién compra hoy un pasaje en Aerolíneas Argentinas? No diría nadie, porque a veces se carece de alternativas, pero cabe esperar que la venta de pasajes por parte de nuestra aerolínea de bandera haya caído de manera sustancial.

### Cabe esperar que la venta de pasajes por parte de la aerolínea de bandera haya caído

Digamos, a la mitad de lo que hubiera sido en condiciones normales. ¿Qué empresa sobrevive a costos aproximadamente iguales a los anteriores, pero ingresos equivalentes al 50% de lo que eran? Ninguna. Lo cual, en el caso de otro gobierno, probablemente hubiera implicado la asistencia financiera por parte del Estado. En el gobierno presidido por Javier Gerardo Milei, esto es difícil de creer. ¿Entonces?

# Jugar a fondo

Lo que sigue es pura especulación, no sirve para pronosticar, sino para pensar. El Poder Ejecutivo intentará quebrar la resistencia duplicando o triplicando la apuesta. Para lo cual lo único que no sirve es el statu quo.

¿Qué tal si Aerolíneas Argentinas dice: "Si cayendo los ingresos a la mitad, como consecuencia de la pulseada con algunos gremios como está planteada actualmente, me fundo, perdido por perdido juguemos a fondo"?

Por ejemplo, cerremos la operatoria durante 6 meses sin pagar salarios, decisión solo revisable si los gremios aeronáuticos más combativos se rinden de manera incondicional (la nomenclatura pertenecea la terminología utilizada al final de la Segunda Guerra Mundial).

Soy analista, no formulo recomendaciones. El sentido de estas líneas es llamar la atención sobre una dinámica que no tiene nada de estable y, en estas condiciones, la toma de decisiones se tiene que basar en el siguiente principio: "algo va a pasar". •

# Piden que se apruebe el acuerdo por Vicentin

CARTA. Trabajadores, empresarios y políticos se lo reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Trabajadores de la concursada cerealera Vicentin, cámaras empresarias del norte de Santa Fe y referentes políticos de la localidad de
Avellaneda, donde tiene su sede la
firma, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia provincial que habilite de una vez la propuesta de pagos
aprobada por amplia mayoría hace
dos años y homologada por una cámara de apelaciones. Vicentin cayó en default en diciembre de 2019
y acumuló una deuda superior a los
US\$1500 millones.

"Aprobada la propuesta de pago de Vicentin por amplia mayoría de acreedores -63% de las personas y 73% del capital- y homologado el acuerdo, una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad e ido en queja a la Corte Suprema de Justicia provincial, dilatando una situación que se vuelve insostenible". señalaron en la carta, que lleva, entre otros, la firma de empleados de la cerealera, la Asociación Civil Integrar Avellaneda, que agrupa a organizaciones comerciales, industriales y públicas del distrito de Avellaneda, el Centro Industrial

y Comercial Avellaneda; Gonzalo Braidot, intendente de la localidad; Orfilio Marcón, senador provincial; Emiliano Peralta, diputado provincial; Dionisio Scarpin, diputado provincial; Amalia Granata, diputada provincial, y Marlen Spíndola, diputada con mandato cumplido.

Adhirieron también la Red Provincial de Productores Autoconvocados, los autoconvocados Sur de Santa Fe/rutas 12 y 34, Autoconvocados de Venado Tuerto y Santa Isabel; Asamblea Productores Autoconvocados RN 9 y RP 178 de Santa Fe; Autoconvocados de María Luisa, Autoconvocados de Santa Fe Centro, Autoconvocados de Llambí Campbell, Autoconvocados de Cañada de Gómez y Armstrong y Autoconvocados de Los Laureles.

Según la carta, mientras el proceso no concluye, "los pequeños productores que cobrarían el 100% de la deuda no cobran, los inversores propuestos no se hacen cargo de la empresa, las inversiones no se realizany se corre el riesgo de que pierdan interés en la compañía".

Vale recordar que Bunge, Vite-

rray la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) se acercaron a la cerealera para ser sus socios estratégicos y quedarse con el control del 95% de la firma tras la implementación de un fideicomiso de 12 años.

"Las medidas cautelares siguen vigentes, entorpeciendo el funcionamiento", dijeron los firmantes, que agregaron: "Los trabajadores continúan en estado de zozobra, las localidades afectadas, familias enteras, jóvenes que tendrían en la empresa su oportunidad padecen angustia. Y muchísimos proveedores de bienes y servicios sobreviven sin su principal cliente".

Gabriel Vénica, de la Red Nacional de Productores Autoconvocados, alertó: "Los ánimos están
caldeados porque se soportó todo
lo que había que soportar, paros,
bloqueos, trabas burocráticas, intentos de expropiación, embargos
de cuentas. Se hizotodo lo que había
que hacer, la empresa siguió trabajando a fasón, no despidió empleados, no contrajo nuevas deudas, no
se atrasó en los impuestos y contra
todo consiguió que su propuesta

de pagos sea aceptada por amplias mayorías de acreedores". Las adhesiones se empezaron a juntar el 4 del actual y ese proceso terminó hoy, según contó.

Como informó LA NACION, recientemente el juez en lo comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo de la causa del concurso de acreedores, dispuso el fin de la labor de los interventores Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, La decisión se basó en que permitieron que el concurso funcionara con normalidad.

En tanto, la homologación del concurso, que era lo que aguardaban las partes por parte del juez, no fue anunciada. "Es que para que esté firme la homologación sí o sí se deben levantar las cautelares que se tramitan en la Justicia Penal de Rosario", aclaróen ese momento un vocero de Vicentin. En junio pasado, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista dictó una resolución según la cual queda firme la homologación. • Fernando Bertello

# Vaca Muerta: avanza un proyecto para aumentar la exportación de petróleo

ENERGÍA. La iniciativa de infraestructura de US\$2500 millones que lidera YPF comenzaría su construcción a mediados de noviembre

### Sofía Diamante

LA NACION

El proyecto de infraestructura de US\$2500 millones que lidera YPF entró en etapa final para que comience su construcción. Se trata del oleoducto que conectará Vaca Muerta con el puerto Punta Colorada, en Río Negro, donde también se construirán la planta de almacenamiento y la terminal portuaria que permitirán duplicar las actuales exportaciones de petróleo argentino.

Hay al menos tres empresas confirmadas que se sumarán al proyecto. Son las locales Vista, Pampa Energía y Pan American Energy (PAE), y en los próximos días se agregará una cuarta, que podría ser Tecpetrol. En la industria todavía están a la espera de que las productoras internacionales también se decidan a ingresar.

La obra cambiará la matriz energética argentina. Hoy la principal

limitación al crecimiento de Vaca Muerta es la falta de evacuación del petróleo, lo que obliga a las empresas a tapar pozos perforados o a enviar el crudo por camiones hasta Bahía Blanca, lo que implica un mayor costo logístico. La Argentina produce 690.000 barriles diarios, de los cuales consume localmente 485.000 y exporta 205.000.

En el último año, se avanzó con las obras para poner en funcionamiento nuevamente, después de 17 años, el oleoducto Trasandino, que conecta Neuquén con Chile y tiene capacidad para exportar 100.000 barriles diarios. Asimismo, se puso en marcha la ampliación del ducto deOldelval, que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca, lo que permitirá incrementar el transporte de los 345.000 barriles diarios actuales a 540.000 el año próximo.

Las obras permitirán ampliar la capacidad de evacuación de Vaca Muerta a 750.000 barriles diarios a

partir del año próximo. Sin embargo, el potencial de producción de la cuenca neuquina implicó que se ponga en marcha el oleoducto Vaca Muerta Sur, que entraría en funcionamiento en la segunda mitad de 2026, posibilitando enviar 180.000 barriles en una primera etapa.

El objetivo de YPF es que el 15 de noviembre empiecen a moverse las máquinas para comenzar con la obra. La petrolera ya tiene avanzada la compra de los caños y próximamente adjudicará la construcción. Hubo al menos siete empresas constructoras que presentaron ofertas para hacerse de la obra. Entre ellas están la sociedad Sacde-Techint: la internacional Pumpco, subsidiaria de la estadounidense MasTec (dueña del club de fútbol Inter Miami) y BTU.

YPF, a su vez, está en negociaciones con otra empresa internacional, Energy Transfer, para que se haga cargo de la operación del

ducto. Se trata de una de las compañías de mindstream (transporte) más grandes de Estados Unidos, con activos en 44 estados y oficinas en Pekín y Ciudad de Panamá.

Másalládeque el Gobierno lanzó el RIGI, que da facilidades cambiarias e impositivas, las compañías internacionales todavía miran con preocupación la permanencia del cepo cambiario. Por eso, las negociaciones para ingresar al proyecto demoran más tiempo, ya que implica un trabajo de convencimiento mayor con los directores de sus casas matrices.

### Eliminar el cepo

"El cepo es una de las medidas que cuanto más rápido el Gobierno elimine mejor. El cepo no existe en ningún lugar del mundo, o hay muy pocos lugares donde eso existe. Es otra distorsión más de la economía argentina que cuanto más rápido salgamos mejor", dijo la semana pasada el presidente de Shell en la Argentina, Germán Burmeister.

"Las condiciones para invertir no son malas, pero no tener total disponibilidad sobre el capital va a trabar las inversiones", dijeron en reserva en otra petrolera internacional, que también podría sumarse al proyecto de YPF.

En mayo, YPF comenzó la construcción de los primeros 130 kilómetros del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que implicó una inversión de US\$200 millones. El primer tramose extiende entre las localidades

de Añelo, en Neuquén, y Allen, en Río Negro, donde se conectará con el sistema de Oldelval, que es la empresa que opera el único ducto que transporta el petróleo hasta Bahía Blanca, donde hoy salen las exportaciones del no convencional.

El próximo mes, YPF adjudicará la construcción del tramo del oleoducto que conectará Allen con Punta Colorada. Tendrá una longitud de 440 km, implicará una inversión de US\$2500 millones y permitirá transportar en la segunda mitad de 2026 alrededor de 180.000 barriles diarios. El plan implica instalar a lo largo de los próximos años nuevas plantas de bombeo para incrementar la capacidad de transporte a 500.000 barriles diarios para 2027 v a 700.000 para 2028.

El VMOS será una infraestructura dedicada exclusivamente a la exportación y su terminal estará ubicada a través de una monoboya en el puerto de aguas profundas, que permitirá la llegada de los buques grandesllamados VLCC (Very Large Crude Carrier), que transportan alrededor de 2 millones de barriles.

Además de bajar las tarifas, este barcoabrirá nuevas oportunidades de mercados internacionales para todas los productores argentinos, como el mercado asiático.

A los valores actuales del barril de petróleo, de US\$72, la cotización Brent que se toma de referencia en la Argentina, cada buque VLCCexportado implicaría ingreso de divisas por US\$144 millones al país. •

# Remates

# **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

EDICTO; El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 108, a cargo de la Dra. Maria Belén Puebla, Secretaria unica , sito en la calle Talcahuano N" 490 Piso 3 de la Cludad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 02 días en autos caratulados "ZARATE, ARIEL SILVIO C/ ADMINISTRACION PIZZURNO 259 SA S/EJECUCION HIPOTECARIA" (Expte Nº 26.471/2020) que el martillero Publico José Andrés Marrón rematará el día 30 de setiembre de 2024 a las 10.00 hs (EN PUNTO) en el salón de ventas sito en la calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad, el 100% del inmueble ubicado en la calle Carlos Calvo Nº 186 entre Barcala y Av. Gaona, Localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Matricula (070 Matanza) 52.446, Nomenclatura Catastral: Circ. II, Secc. A, Manz. 10 a, Parc. 8 d, Partida arba (070) 5.413. Al momento de la constatación el martillero y la oficial de justicia de la zona fueron recibidos por una persona que dijo ser Victor Hugo Pavone y dice ser titular del Documento Nacional de Identidad 17.283.703, manifestó que ocupa el domicilio en carácter de cuidador. En relación al estado físico se deja constancia que el inmueble se encuentra inhabitado. El mismo es una obra en construcción de 13 pisos de altura y subsuelo para cocheras. Se observan Unidades Funcionales de 2 y 3 ambientes. Dos huecos para ascensores. Avance de obra calculada en un 30% aprox. Todo ello al contado y al mejor postor en el estado en que se encuentre. Condiciones de venta: BASE: USS 1.100.000. Deudas: Arba padrón 070-005413-6 \$ 950.520 al 15/05/23- Municipal: padrón 90140 \$ 8.459.869,05 al 27/03/23 - Aysa cuenta 146477 \$ 398.230,53 al 28/03/23 .- No corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlas, no cabiendo una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512 (conf. plenario "Servicios Eficientes S.A. c/ Yabra Robertto I. s/ejecución hipotecaria).- El comprador abonará en el acto del remate: a) la seña 30% del precio de venta-; b) la comisión el 3% sobre el precio de venta y c) el arancel del salón de remates según acordada 10/99 del 0,25%,- Todo en dinero efectivo en el acto del remate. En caso de resultar adquirente en la subasta la parte ejecutante, se encuentra eximida del pago de la seña. El comprador deberà constituir domicilio en el lugar que corresponda al asiento del Juzgado. El saldo de precio lo abonará dentro del quinto día de aprobado el remate sin necesidad de notificación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del C.P.C.- Hágase saber que dichos fondos deberán ser depositados en la cuenta de las presentes actuaciones abierta en la Sucursal Tribunales del Banco de la Nación Argentina, a la orden del Juzgado y como perteneciente a estos autos, el importe que corresponda abonar al contado, bajo apercibimiento de decretarlo postor remiso. Se prohibe la compra en comision.-. EXHIBICIÓN: el día 24 de setiembre de 2024 de 10.00 a 12.00 hs. Para concurrir a los remates previamente deberá inscribirse a través de la web (www.csjn.gov.ar) al link Oficina de Subastas -Trámites: turnos registro- y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que allí se indica. Martillero José Andrés Marrón Tel.: 15 5759 3817 Mayores datos e informes en el expediente y/o Martillero. En Buenos Aires, dias de Setiembre de 2024.- PUBLIQUESE POR DOS DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL Y EN EL DIARIO "LA NACION". - Juan Martin Ponce. Secretario.

El Juzgado Nacional de 1ra Instancia en lo Civil Nº 19, interinamente a cargo de la Dra. Paula Andrea Castro, Secretaría única interinamente a mi cargo, sito en Talcahuano 550, 6to piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 2 días que la Martillera María Luisa Montalto Cuit 27-21708773-8;, IVA Responsable Inscripta, rematará en pública subasta el día 24 de setiembre de 2.024, a las 12,15 hs, en la calle Jean Jaures 545, de la ciudad de Buenos Aires, en autos "ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO (AYUDA MUTUA) C/CASANO, LILIANA BEATRIZ Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS® Expte 21252/2017, el inmueble ubicado en el Barrio Cerrado VILAGE TENNIS AND GOLF COUNTRY CLUB, de Villa Alberti, Pdo. De Pilar, Pcia. De Bs.As. cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción IX, Sección Rural , Parcela 1734b, Sub parcela 18, unidad funcional 18, polígono 00-18, Matricula 8443/18, registrado en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires como EDIFICADO con una superficie de lote de 918 mts.2 y una superficie edificada de 393 mts.2. según Arba y CartoArba, Se trata de una vivienda construida en tres plantas, es una casa de alrededor 20 años de antigüedad. El estado general del inmueble es bueno, ocupada por Valentín Bourquin, DNI 44.605.190 el que manifiesta que vive en la casa en carácter de inquilino desde el año 2.008. BASE u\$s 400.000 (billetes) al contado y al mejor postor, Seña 30%, Comisión 3% del precio del remate, más Acordada 10/99 CSJN el 0,25% y sellado de ley en el acto de suscribir el boleto de compraventa todo a cargo del comprador en el acto de suscribir el boleto de compraventa y se exigirá de quien o quienes resulten compradores la constitución de domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el art. 133 del Código Procesal y deberá depositar el saldo de precio dentro de los cinco días de aprobado el remate sin necesidad de requerimiento previo y bajo apercibimiento previsto por el art. 580 del Código Procesal. Para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (http://www.csjn.gov.ar.) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb. Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Exhibición día 23 de setiembre de 2.024, de 11 a 14 hs. Los interesados podrán concurrir al Tribunal a efectos de tomar conocimiento de las actuaciones.- Deudas Municipal Partida 160805 al 09/04/24 \$ 453.188,50. Arba Partida 084-160805 al 09/04/2024 \$ 1.611.360,80. Expensas \$ 1.227.155.90. al 19/04/2024. al adquirente no incumbirá el pago de las tasas, impuestos y contribuciones correspondientes al inmueble y devengadas antes de la toma de posesión; por el contrario, de no existir fondos remanentes de la subasta, la deuda por expensas se encontrará a su cargo, conforme la doctrina mayoritaria plenaria de la Excma. Cámara del Fuero, de fecha 18/2/99, en autos "Servicios Eficientes S. A. c/Yabra Roberto Isaac s/ejecución hipotecaria" y el criterio receptado por el art. 2049 del Código Civil y Comercial de la Nación. Propietarios: DOMINGUEZ Graciana Susana DNI 11.675.290, CUIT/L 27-11675290-0 y ROSEMBLAT Daniel Eduardo DNI 10.996.274, CUIT/L 20-10996274-1. Publiquese por dos dias. Buenos Aires, de septiembre de 2024.- Alejandra Mpoias. Secretaria.

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



# Convocatorias

# Convocatoria

Convocase a los señores accionistas de CIRO HOLDINGS.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en San

# Convocatorias

Martin 323 piso 16° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 9 de octubre de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Designación de accionistas para firmar el acta. Ratificar / Rectificar la remunera-(Art. 261 de la Ley 19.550), de corresponder, conforme al Acta de Asamblea Nº6 continuación de fecha 12/06/2024. Aumento del capital. Reforma del Estatuto Social en su artículo cuarto. Reforma del artículo segundo y redactar el Estatuto Social, mediante un Texto Ordenado. Nota: Para concurrir a la Asam-

# Convocatorias

blea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societa rio@swissmedical.com.ar -Claudio Fernando Belocopitt-Presidente del Directorio

### Edictos Judiciales

Edicto El Juzgado Nacional de Primera

# Edictos Judiciales

Instancia en lo Civil y Comercial Federal No 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria No 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10 de Capital Federal, hace saber que Aleksandr KASIANOV, DNI No RUS 762638896 de nacionalidad Federación de Rusia y de ocupación Autonomo, ha iniciado lostrámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires 19 de Agosto de 2024. Néstor Javier Salituri, secretario.

# SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTANTABLE

# RESOLUCIÓN Nº 1232 - SEAYDS-2024

Llama a la SEXTA Convocatoria Pública a nivel provincial y nacional para la postulación de empresas interesadas en su radicación en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, para los siguientes rubros:

- Reciciado, recuperación y transformación de envases de vidrio. Reciclado de vidrios planos, parabrisas, etc.
- Reciciado y transformación de envases y placas de poliestireno expandido Telgopor.
- Siderurgia, hornos de fundición.
- Reciclado y transformación de escombros de demolición, ladrillos de hormigón. - Áridos tratamientos. Arenas silices.
- Fábrica de contenedores para RSU, metalúrgicas y otras. Reciclado de lámparas fluorescentes.
- Reciciado y transformación de pallets y envases de madera y maderas en todos sus formatos.
- Reciclado de grandes envases, tambores, bines, tanques de
- Generación de energía a través de biodigestión de biomasas.
- Fabricación de equipamientos generadores de energias renovables.
- Reciclado textil.
- Reciciado de bolsones Big Bag. - Reciclado de hilos, sogas, cintas de
- Reciciado de orgánicos. Reciclado de tetra.
- Bindigestores. Reciclado de calzados.
- Las empresas interesadas deberán cumplir con lo establecido en Resolución Nº1473-SEAyDS-2022, y su modificación, Resolución N.º 970-SEAyDS-2024 y su formulario Anexo I "Formulario de Presentación de Proyectos" y Anexo II.
- Se establece como plazo de presentación de proyectos, desde el 16 de septiembre hasta el dia viernes 22 de noviembre de 2024 a las 12 horas, por Mesa de Entrada de la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.



San Juan | Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

### BARILOCHE

# Tragedia en el lago Falkner

SAN CARLOS DE BARILOCHE. – Un cuerpo fue hallado en la orilla del lago Falkner y fue trasladado a la ciudad de Neuquén, donde hoy se le realizará la autopsia para determinar su identidad y las razones que provocaron el deceso. Luego de la extracción del cuerpo, miembros de la fiscalía indicaron a LA NACION que se trataba de un hombre mayor de edad y que, en principio, no existían indicios de violencia.

# Un nuevo paro aeronáutico aumenta la tensión entre ese sector y el Gobierno

HUELGA. ATE-ANAC interrumpirá hoy sus tareas de 6 a 12 y de 17 a 22; el Ministerio de Seguridad denunció a Pablo Biró, titular de APLA, por extorsión; servicios condicionados

# Camila Súnico Ainchil LA NACION

Las tensiones entre el sector aerocomercial y el gobierno nacional continúan en aumento, con la confirmación de paros y asambleas gremiales que podrían afectar a miles de pasajeros en las próximas horas. De hecho, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) harán asambleas hoy para discutir la escalada del conflicto que mantienen por los reclamos de mejoras salariales en Aerolíneas Argentinas.

La comisión directiva de APLA, liderada por Pablo Biró, anunció la continuación de la asamblea general extraordinaria hoy, a las 13, para definir si se realizarán nuevas medidas de fuerza. "El conflicto paritario que tenemos con Aerolíneas Argentinas ha implicado ya sanciones y despidos a compañeros. Es imprescindible tener la máxima participación en esta asamblea", señalaron fuentes del gremio a LA NACION.

AAA, a cargo de Juan Pablo Brey, convocó a todos los tripulantes de cabina a una asamblea también hoy, a las 14, en la que se evaluará la continuidad del conflicto. "Se prevé que el conflicto continúe agravándose en los próximos días. Por eso es de suma importancia la participación masiva en la misma. La definición del paro dependerá de lo que se resuelva en la asamblea", afirmaron fuentes de ese gremio a LA NACION.

En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado en la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC) confirmó un paro para hoy que afectará a 27 aeropuertos en todo el país, con la interrupción de los servicios en dos franjas horarias: de 6 a 12 y de 17 a 22.

Desde ATE afirmaron a este medio que "quedan exceptuados los vuelos de carácter sanitario, humanitario y las aeronaves del Estado", pero aclararon que la protesta impactará tanto en las áreas operativas como en las administrativas de la ANAC.

Se trata de la octava protesta gremial del sector aeronáutico en menos de un mes. En los últimos tres viernes, los paros afectaron a 69.500 usuarios de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas por los 522 servicios cancelados o reprogramados.

Ayer, además, el Ministerio de Seguridad denunció a Biró, por extorsión. La cartera, a cargo de Patricia Bullrich, se basó en declara-



El Gobierno denunció ayer por extorsión a Pablo Bíró

ciones que realizó el líder de APLA recientemente: "Advirtió sobre su intención de perjudicar el transporte aéreo, señalando que 'esto se va a poner mucho peor'". Para Bullrich, el objetivo de Biró es "el caos permanente".

El sindicalismo de Biró había advertido el sábado último, al finalizar las 24 horas de paro de actividades, que "las medidas de acción gremial se irían incrementando en impacto y diversificando en su metodología".

El dirigente gremial, además, en declaraciones radiales había anticipado: "El conflicto se va a agravar, está grave y se va a poner mucho peor. Nosotros no vamos a resignar la capacidad que tenemos como ciudadanos de peticionar o mejorar nuestro poder adquisitivo".

Y explicitó: "Con mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que pueda ser una huelga. Lo que digo es que el Gobierno está jugando las cartas muy fuerte y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Esto es una democracia, así que vamos a recurrir a la Justicia, presentar los amparos, pedir las medidas cautelares, defender a nuestros compañeros y a nosotros mismos".

"El Ministerio de Seguridad considera que las manifestaciones de Biró podrían ir más allá del ejerci-

cio legítimo del derecho a huelga, pudiendo configurarse como amenazas extorsivas según lo estipulado en el artículo 149 bis del Código Penal", argumentaron desde la cartera.

"¿Viste cómo te jorobaron la vida los que pararon los vuelos en la Argentina? Los denunciamos. Miles de familias pierden viajes, trabajos, operaciones, todo porque hay un sindicalismo duro que no entiende que es un servicio esencial que no

### El reclamo de hoy es por reincorporar a unos 30 despedidos de la ANAC

se puede parar", sostuvo Bullrich en un video que difundió en sus redes sociales, donde también apuntó directamente contra Biró: "Su objetivo es el caos permanente. Por eso lo hemos denunciado. Para el bienestar y la tranquilidad de millones de argentinos".

El reclamo del sector aeronáutico que se expondrá hoy se centra en la reincorporación de más de 30 trabajadores despedidos recientemente del área de la ANAC y la reapertura de la paritaria sectorial, necesaria para actualizar los salarios ante la pérdida de poder adquisitivo.

"Resulta contradictorio que en un contexto en el que nuestro Estado debe afrontar auditorías internacionales y mantener los estándares de seguridad operacional, se generen despidos y una incertidumbre que compromete el funcionamiento del organismo", expresó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, en diálogo con LA NACION.

ARCHIVO

Cabezas destacó la importancia de garantizar la seguridad aerocomercial, un factor que, según sus palabras, está en riesgo debido a la falta de personal. "Lo que estamos reclamando es la reincorporación de los trabajadores y una mesa de trabajo para hacer las modificaciones que hagan falta, peroacordadas. Están poniendo en peligro la seguridad aerocomercial, y eso es lo que queremos evitar concretamente", expresó la dirigente sindical.

Cabezas subrayó que anoche no habían recibido ninguna respuesta del Gobierno, ni siquiera una conciliación obligatoria: "No tenemos ningún diálogo, ninguna mesa abierta, y lo que estamos pidiendo es justamente eso".

En relación con las consecuencias del paro de hoy, Cabezas advirtió que podrían producirse demoras en los vuelos: "Es muy probable que se registren demoras en el tráfico aéreo, porque gran parte de nuestros afiliados son bomberos, choferes de piso y controladores aéreos. Todos ellos cumplen funciones esenciales para garantizar la seguridad en los aeropuertos", afirmó a LA NACION.

En tanto, voceros de la Secretaría de Transporte de la Nación aclararon que la medida de fuerza no afectará el trabajo de los controladores 
aéreos ni tendrá incidencia en la 
seguridad operacional en los aeropuertos. "De momento no se verán 
interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad 
en transporte aéreo", indicaron en 
relación al decreto presidencial que 
entró en vigor esta semana.

Marcelo Belelli, secretario general de ATE-ANAC, expresó: "Lamentablemente, estamos enfrentando despidos en el organismo. Por otro lado, como segundo punto de este conflicto está vinculado a los atrasos salariales, y el tercero se refiere a todo el proceso de cambio en el organismo y la transición de funciones, sobre lo cual, hasta el momento, no hemos recibido ninguna información sobre cómo se llevará a cabo. A hoy [por ayer], no tenemos un marco de diálogo, por lo que la medida se mantiene firme y afectará a los aeropuertos en las áreas de control terrestre y sanidad".

Además de APLA y Aeronavegantes, la Asociación del Personal Aeronáutico y Unión de Personal Superior de Aerolíneas (UPSA) emitieron un comunicado en el que denunciaron la pérdida salarial de los trabajadores y acusaron al Gobierno de intentar interferir en el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas.

"El Gobierno, además de amenazar con regulaciones ilegales el
derecho a huelga, ahora pretende
alterar el funcionamiento interno
de Aerolíneas Argentinas, cuestionando la legitimidad de la representación en el directorio del
representante del Programa de
Propiedad Participada (PPP), titular accionario de la empresa desde
la privatización en los años 90". Así,
los gremios repudiaron el anuncio
gubernamental de excluir al Biró,
del directorio de Aerolíneas Argentinas.

El documento también destaca que la acción del Gobierno representa una violación del derecho de propiedad, al interferir en una participación accionaria que corresponde exclusivamente a los trabajadores de la compañía. "La intención del Gobierno de desplazar al director designado por la PPP es una intromisión ilegal en una participación accionaria ajena y una violación del estatuto social de la compañía", se señala en el comunicado.

En cuanto a los argumentos del Gobierno para justificar sus acciones, los gremios remarcaron que se invocan de manera errónea los artículos 59 y 274 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, ya que estos desconocen el régimen particular de participación accionaria establecido por la ley 23.696, que rige el PPP. Según el comunicado, "la representación del PPP en el directorio de la empresa es consecuencia de dicho carácter, de la titularidad individual, pero de gestión colectiva de dichas acciones". •

LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD 21

# Un colegio privado de Tigre fue elegido entre los tres mejores del mundo

EDUCACIÓN. Compite con uno de Nueva York y otro de San Pablo en colaboración con la comunidad; la distinción la da T4 Education

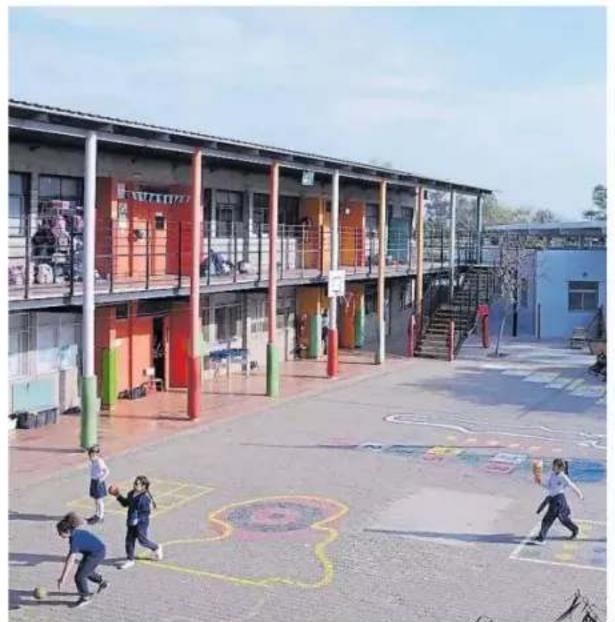

El colegio tiene 700 alumnos

ARCHIVO

El Colegio María de Guadalupe quedó entre los tres finalistas en la categoría colaboración con la comunidad de los World's Best School Prizes 2024, un premio que reconoce con US\$10.000 a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías: además de la mencionada, acción ambiental, innovación, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables. Es la primera escuela argentina en la historia de los galardones en convertirse en finalista.

El colegio de gestión privada, ubicado en General Pacheco, Tigre, fue elegido por empoderar a estudiantes de contextos de vulnerabilidad social con un modelo integral que combina el aprendizaje académico con el desarrollo profesional y compromete a toda la comunidad alrededor de la institución -voluntarios, familias, ONG, empresas, universidades-para favorecer la continuidad educativa y la inclusión laboral de jóvenes.

Competirá con la escuela secundaria Salomé Ureña Leadership Academy (MS 322), de Nueva York, y la Escola Estadual Deputado Pedro Costa, de San Pablo.

Creada en 2012 por la Fundación María de Guadalupe, asisten 700 alumnos desde el jardín de infantes hasta el nivel medio. Es un modelo innovador e inclusivo que enfatiza una educación personalizada y de jornada completa desde primer grado y termina en un título de bachiller con especializaciones en administración, medio ambiente, programación y/o producción audiovisual.

A través de los Programas de Orientación Vocacional, Mentoría e Inclusión Laboral se acompaña la preparación de los estudiantes para promover su desarrollo personal y profesional, y favorecer el desarrollo comunitario. Tienen también un programa de inclusión laboral para egresados del secundario para lograr integración con las oportunidades de empleo, apoyados por alianzas con empresas locales, ONG, instituciones educativas y la familia.

Esa iniciativa ha llevado a una disminución del 21% al 13% en los estudiantes que, luego de egresar, no estudian ni trabajan y un aumento de más del doble en el acceso al empleo formal en dos años.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque representa el espíritu comunitario de María de Guadalupe, y nos alienta en nuestra misión de promover una educación de calidad en contextos de vulnerabilidad social. Celebramos que sea posible una escuela en la que, a pesar de muchas situaciones desafiantes, no exista la deserción; una escuela en la que el 100% de los chicos de tercer grado entienden lo que leen, en una Argentina en la que solo la mitad lo está logrando; una escuela cuyos egresados estudian y/o trabajan en un 87%, con 1 de cada 2 accediendo a estudios superiores", planteó Luis Arocha, director ejecutivo de Fundación María de Guadalupe.

María Luz Diez, directora de Desarrollo Institucional dijo a LA NACION: "Estamos muy felices. El seguir teniendo la oportunidad de contar lo que hacemos está en la esencia de nuestra misión y, entonces, estos espacios de difusión nos sirven mucho para que los aprendizajes del colegio no queden solo en este modelo educativo, sino que ojalá puedan ser transportables para seguir generando alianzas y puentes con otras instituciones, con otros colegios, con otros gobiernos y seguir generando escuelas más fuertes".

# Nueva institución

Este año inauguraron su segunda institución, el Colegio Rosario Vera Peñaloza en Garín, que ya cuenta con 225 alumnos. La Fundación María de Guadalupe se sostieney crece por el apoyo de donantes que acompañan con su aporte la trayectoria de los estudiantes en sus dos colegios, además de los fondos de la alianza con el Estado, el aporte de privados y de las mismas familias de los alumnos. Se pueden hacer donaciones en www. mariaguadalupe.org.ar.

"El 58% de nuestros ingresos

viene por la subvención que hoy tenemos en primaria y en secundaria para los cargos docentes de la provincia de Buenos Aires. Después hay un 12% que las familias, aquellas que pueden, pagan una cuota social, un arancel por el colegio, que hoy está rondando los \$30.000 la jornada completa y el resto es el aporte de la sociedad civil comprometida, de donantes. Necesitamos seguir creciendo en esta sociedad civil comprometida", precisó Diez.

En caso de ganar el premio, lo invertirán en equipamiento para el Programa de Inclusión Laboral. "Lo invertiríamos en equipamiento, en computadoras para los chicos, sobre todo para el programa de inclusión laboral. Hoy no tenemos notebooks para los chicos, sobre todo para el Programa de Inclusión Laboral. Estamos usando las mismas del colegio, así que ahí hay una necesidad grande que ojalá la logremos cumplir", agregó.

Los ganadores de los cinco premios, que se anunciarán el mes próximo, serán elegidos por un jurado de alrededor de 200 líderes de todo el mundo -incluidos académicos, educadores, ONG, emprendedores sociales, sociedad civilyelsectorprivado-,entreellos Esteban Bullrich, exsenador y exministro de Educación, y Mercedes Miguel, actual responsable de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Los finalistas y ganadores serán invitados al World Schools Summitel 23 yel 24 de noviembre, en Dubái.

Estos premios, fundados por T4 Education en alianza con Accenture, American Express y la Fundación Lemann de Brasil, se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su impacto positivo en sus comunidades.

"A menos que el mundo tome medidas urgentes, está destinado a no cumplir con el Objetivo de DesarrolloSostenible4delaONUsobre educación de calidad universal para 2030. La crisis educativa global es multifacética y las soluciones también deben serlo. Es crucial mirar las bases y buscar soluciones y respuestas en nuestras escuelas en el territorio. Instituciones argentinas excepcionales como el Colegio María de Guadalupe hacen un trabajo tan destacado que debería captar la atención de gobiernos en todo el mundo. Al difundir sus innovaciones ampliamente, podemos inspirar el cambio donde más se necesita", apuntó Vikas Pota, fundador de T4 Education y de los World's Best School Prizes.

A su vez, las 50 escuelas preseleccionadas en el top 10 de cada uno de los cinco premios participan desde que se anunciaron en septiembre de otra instancia de voto público. La que obtenga más adhesiones será distinguida con el Community Choice Award y recibirá una membresía gratuita al programa Best School to Work de T4 Education: un mecanismo independiente basado en evidencia para certificar escuelas por su cultura y ambiente de trabajo. •



La marcha del 23 de abril fue masiva

# Las universidades anuncian otro paro y una movilización

**PRESUPUESTO**. Es para protestar por el veto a la ley de financiamiento y en reclamo por salarios

# Lucila Marin

LA NACION

"Por salarios dignos y presupuesto universitario". "No al veto de la lev de financiamiento universitario". Con esas consignas, los gremios universitarios convocaron a un nuevo paro para el próximo jueves. Los sindicatos mayoritarios de docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) -Aduba y Apuba- convocaron a jornadas de movilización y un paro para la semana que viene al que se plegaron el resto de las casas de altos estudios nacionales.

Los rectores habían adelantado anteayer que el martes próximo, tras el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), anunciarán más medidas. Y la fecha de otra marcha para octubre: sería posiblemente el 2 o el 3.

"Estamos convencidos de que va a ser tan masiva como la histórica marcha del 23 de abril, en donde toda la comunidad universitaria. docentes, no docentes, estudiantes, científicos saldrán a la calle a defender nuestra universidad pública", dijo a LA NACION Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y miembro de la comisión directiva de Apuba.

Con una dinámica similar al reclamo por los gastos de funcionamiento de las instituciones nacionales que derivó en la marcha universitaria federal del 23 de abril pasado, el pedido por la recomposición salarial lo hacen los gremios y tiene el apoyo de los demás actores del sector. De hecho, los rectores ya manifestaron que el presupuesto que anunció la administración de Javier Milei es la mitad del que piden.

La UBA, a su vez, lanzó el mes pasado una serie de videos para denunciar el multiempleo de los docentes porque "el salario no alcanza" y visibilizar la problemática para que se involucren otros sectores de la sociedad civil. Ahora, además del cese de actividades para el próximo jueves, al igual que a principios de año convocan

a un abrazo al Hospital de Clínicas para el martes, a las 10. También irán al Consejo Superior el miércoles para presentar una petición de rechazo al veto presidencial y apoyar la ley de financiamiento universitario.

La iniciativa, ya aprobada por el Congreso, encomienda al Gobiernoaactualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de estudios. Contempla también una recomposición retroactiva por el índice de inflación para el presupuesto salarial a partir del 1º de diciembre pasado hasta que se sancione la ley.

El Presidente ya confirmó que vetará la ley. Aunque el vocero Manuel Adorni solo dijo que el tema estaba en análisis, Milei publicó: "Veto total". Le contestó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que había tuiteado que "la última palabra sobre el veto la tiene el presidente Milei, como corresponde".

Insistió en su discurso en el Congreso, el domingo pasado, cuando afirmó que vino "a poner le un cepo al Estado". Y remarcó que vetarán los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. "Hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino con políticas populistas", afirmó.

"Las medidas de visibilización previa tienen que ver con mostrar a nuestra sociedad que la UBA corre el mismo peligro que cuando se salió a defenderla el 23 de abril", dijo a LA NACION Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba.

Se sumaron a la iniciativa Fatun. el gremio no docente a nivel nacional, y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). "En el discurso de Milei en el Congreso, se plantea que el Estado solo debe ocuparse de la macroeconomía y de la seguridad, con lo cual, lamentablemente, para nuestro presidente la educación en general, y el sistema universitario en particular, no es algo de lo que deba encargarse el Estado. Algo en lo que, como pudo verse en la marcha del 23 de abril, el pueblo no coincide", dijeron en su convocatoria. •



La policía intentaba ayer evitar que los usuarios caminaran por las vías

RICARDO PRISTUPLUK

# Moreno: la peligrosa maniobra para evitar pagar el pasaje de tren

ALERTA. En la línea Sarmiento, muchos usuarios caminan por las vías para evadir los controles; riesgo de descargas eléctricas

Sarmiento se han visto afectados por el reciente aumento en el valor del pasaje, que comenzó a regir el lunes último. El incremento provocó que muchos usuarios, al no poder afrontar el boleto mínimo de \$280, optaran por evadir los controles en las estaciones. La práctica más habitual es saltar los molinetes electrónicos o caminar por las vías para evitar el pago.

El impacto es mayor en quienes recorren largas distancias. Pasajeros provenientes de localidades como Lobos, que deben abonar

Miles de pasajeros del ferrocarril hasta \$800 por trayecto, recurren Sarmiento se han visto afectados a diversas maneras para evadir el por el reciente aumento en el valor abono del pasaje.

Algunos usuarios de esta línea ferroviaria, como de muchas otras que transportan pasajeros desde y hacia el conurbano bonaerense, deciden descender de la formación cuando el tren reduce su velocidad cerca de las estaciones. Se atreven a caminar por las vías y vuelven a subirse a otro tren sin pasar por los controles.

Aunque no es una práctica reciente, ya que se han registrado situaciones similares en otros momentos económicamente complejos del país, este escenario se ha vuelto común a lo largo de distintos puntos de la línea y genera preocupación en las autoridades.

María Castro, usuaria habitual del ramal Suárez de la línea Mitre, tampoco se sorprendió al ser consultada por LA NACION sobre las personas que evaden pagar el boleto y, eventualmente, ponen en riesgo su vida al caminar entre las vías. "Viene pasando hace muchísimos años. En mi estación de referencia, que es Villa Urquiza, como suele haber controles en los molinetes,

lo habitual es que los que no quieren pagar caminen hasta los extremos de los andenes y se descuelguen allí hacia las vías, por donde dan algunos pasos hasta la salida de la estación", detalló.

Durante un relevamiento en la estación Moreno del ferrocarril Sarmiento, cuya cabecera porteña es Once, LA NACION pudo observar cómo un grupo de pasajeros optaban por bajar a las vías mientras el personal policial intentaba controlar la situación y evitar accidentes.

### Problema constante

La tensión entre los usuarios y las fuerzas de seguridad ha aumentado en los últimos tiempos, pero la evasión sigue siendo un problema constante. Por ejemplo, el viaje entre Mercedes y Moreno cuesta \$684, y el tramo desde Moreno hasta Once asciende a \$450, lo que suma \$1134 solo para el viaje de ida. Esto ha impulsado a muchos usuarios a buscar alternativas frente al nuevo valor del pasaje.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha reforzado la presencia de personal en los trenes desde el inicio de esta semana. Sin embargo, la evasión persiste, sobre todo en las horas pico, cuando el flujo de pasajeros es mayor.

Desde Trenes Argentinos comentaron ayer a LA NACION: "Reforzamos la seguridad en las estaciones donde algunos usuarios caminaban por las vías. En algunos casos es por comodidad, en otros, por evasión. Está prohibido caminar por las vías, especialmente en la línea Sarmiento, donde hay 800 voltios de tensión en el tercer riel, que alimenta de electricidad a los trenes. Aunque esté protegido con un plástico, el riesgo es grave: si alguien toca ese riel, puede electrocutarse. La prohibición está señalizada en cada estación y hemos reforzado la seguridad, especialmente en estaciones grandes, como Merlo, Morón y Flores, para prevenir estas situaciones".

Por otro lado, desde Trenes Argentinos informaron que hoy se desarrollará un amplio operativo en la estación Constitución del ferrocarril Roca. "Existen operativos permanentes en esa estación para evitar las acciones de evasión y el saltode molinetes", concluyeron. • Camila Súnico Ainchil

# El Papa se reunió con empresarios argentinos

MENSAJE. "Hagan mucho más lío", les sugirió a los miembros de Vitae Global; nuevas generaciones

El papa Francisco se reunió anteayer con un grupo de empresarios y líderes argentinos y de otras nacionalidades durante el Vitae Colloquium 2024, que se desarrolló en el Vaticano y en la embajada argentina ante la Santa Sede.

"Hagan mucho más lío", planteó el Papa a los reunidos, miembros de Vitae Global, fundación de origen argentino que tiene por objetivo transmitir esperanza, amor y belleza a las nuevas generaciones a través de las artes, los medios de comunicación y el entretenimiento.

Según fuentes de la fundación, se reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. Los participantes –provenientes de la Argentina, México, Estados Unidos, España, Francia e Inglaterra– ratificaron su compromiso con la Visión 2033 de la fundación Vitae Global, que busca alcanzar a 1000 millones de jóvenes del mundo "con un mensaje de esperanza, amor y fe". El objetivo está en línea con la Agenda 2033,



El Papa, con miembros de la fundación Vitae Global

que impulsa Francisco, año en el que se cumplen los 2000 años de la resurrección de Jesucristo.

Entre los presentes hubo dos argentinos: Luis Quinelli, presidente y fundador de la empresa de internet SION y presidente y creador de la fundación Vitae Global, y Terence Roberts, de la compañía financiera RIG. También participaron el empresario mexicano Patrick Slim, que produjo la película sobre trata infantil Sound of Freedom; la mexicana Altagracia Gómez Sierra, directiva de Grupo Promotora Empresarial de Occidente, y la estadounidense Phoebe Cade Miles, cofundadora y vicepresidenta de la Gloria Dei Foundation y fundadora del museo Cade de Florida, entre otros.

Francisco felicitó al grupo "por todo lo que han logrado durante estos años". Y les confirmó su participación en un documental para los jóvenes junto a artistas de renombre mundial. "Encontrarse con el Papa siempre es una alegría enorme. Su corazón de pastor me sigue sorprendiendo. Tiene una energía divina con la que avanza", contó Quinelli. Y agregó: "Tuvimos también una audiencia privada con él y el board de nuestra organización, en la que nos animó a trabajar con más impulso aún, y nos fuimos con mucho trabajo por hacer. Estamos felices y nos sentimos privilegiados de contar con su amistad y su extraordinario apoyo".

Los líderes y empresarios que participaron de la reunión le expresaron al Sumo Pontífice su compromiso con la promoción de valores y la espiritualidad en los jóvenes. También acordaron realizar el festival Vitae Fest Roma 2025, en la Plaza San Pedro del Vaticano.

# Un fallo cordobés plantea una inédita triple filiación

justicia. Dejan a una mujer sumar el apellido del padre biológico

### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- La Justicia provincial admitió un planteo de triple filiación y una mujer podrá usar los apellidos de su padre de crianza y el de su progenitor biológico. En su presentación, la demandante expuso que a los 29 años se enteró de que su padre de crianza no era el biológico. Este había muerto un año antes. Entonces, inició una demanda de impugnación al reconocimiento paternoy, a la vez, un reclamo de filiación extramatrimonial. Pidió ser declarada hija de su progenitor biológico, pero conservando el apellido con el que ha sido reconocida durante toda su vida.

El Juzgado Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª Nominación de Bell Ville citó a los sucesores del presunto padre fallecido y realizó una prueba genética que dio una compatibilidad del 99,99%.

El padre de crianza se opuso a la demanda de impugnación del reconocimiento paterno y solicitó mantener su vínculo filial con la joven. Señaló que su hija inició la acción en su contra únicamente porque el sistema normativo argentino impide que una persona tenga más de dos vínculos filiales, pero afirmó que, "durante toda su vida, se dispensaron trato familiar". La mujer se mostró conforme con esa posición y ratificó el pedido de triple filiación.

El juez Eduardo Bruera señaló que la ley "protege a todas las familias en plural, independientemente de cuál sea su composición". Explicó que no existe un modelo único de familia y que su definición no debe restringirse a la pareja y los hijos, sino que también debe considerarse a otros parientes de la familia extensa o personas que, aunque no sean jurídicamente parientes, mantienen lazos cercanos.

Para el magistrado, el artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación, sobre todo en estos casos, en los que negar una múltiple filiación puede significar privar a la persona de derechos de carácter supralegales respecto de la maternidad o paternidad ejercida en los hechos.

"La filiación socioafectiva no se basa en un hecho biológico ni en la voluntad procreacional, tampoco surge de un proceso adoptivo. Por el contrario, el elemento central de este tipo filiatorio se encuentra en la realización de múltiples y diversos actos sostenidos a lo largo del tiempo que nos permiten apreciar que existe una verdadera voluntad de ejercer el rol paterno y consecuentemente el de hijo/a", sostuvo.

Y sostuvo que, "desde antes de la demanda y aun en la actualidad, el progenitor de crianza se comporta como un verdadero padre" y subrayó que la relación familiar surgió del "afecto genuino que se prodigaron sostenidamente durante muchos años".

Bruera sostiene que, en definitiva, la mujer que se presentó a la Justicia tiene dos padres y una madre. •



INAUGURACIÓN



AGENDA:

9.00 hs · REMATE ROSGAN / TV

9:00 hs . JURA DE TERNERAS BOZAL

CON PREMIACIÓN DE GRANDES

CAMPEONES

13.00 hs a 18.00 hs MINI ANGUS

14:00 hs • JURA DE HEMBRAS BOZAL CON PREMIACIÓN DE GRANDES

17.00 hs • REMATE PEDRO NOEL IREY TV
PEÑA "TINCHO FIERRO"

**CAMPEONES** 



SEGUILO EN VIVO POR www.expoagro.com.ar

Semana ANGUS primavera

45° EXPOSICIÓN NACIONAL ANGUS DE PRIMAVERA

**24°** EXPOSICIÓN DEL TERNERO ANGUS

CON LA FUERZA DE



DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE
NUEVO CENTRO DE REMATES Y EXPOSICIONES EN CAÑUELAS

MAIN SPONSORS:





ANFITRIÓN:









Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca



AUSPICIAN:















ACOMPAÑAN:













FARMQUIP















CONSIGNATARIAS:

















CON EL APOYO DE











# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

### FOTOGRAFÍA

# Cámaras de industria nacional

La Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional inaugura mañana, a las 18, la muestra fotográfica Cámaras de industria nacional 1890-1980, que recorre la historia de los equipos fabricados en el país. Entrada libre.

# Diderot.Art cruza las fronteras para llevar el arte latinoamericano al mundo

**DESEMBARCO**. Con una exposición de veinte artistas, la plataforma digital argentina desembarcó en Uruguay; desde su creación, en 2017, lleva vendidas más de cuatro mil obras

### María Paula Zacharías PARA LA NACION

MONTEVIDEO.- La plataforma argentina de venta de arte online Diderot.Art(www.diderot.art)continúa su proceso de internacionalización con su desembarco en Uruguay. Representa a 120 artistas y lleva vendidas más de 4000 obras en siete años. Ahora, desde cualquier lugar del mundo, pueden comprarse obras de artistas de todo el país y de Uruguay. "Nuestra visión es armar una plataforma bien representativa de artistas latinoamericanos y trabajar en introducirlos en Estados Unidos y Europa", dicen las fundadoras y directoras, Lucrecia Cornejo y Angie Braun.

En 2021, luego de cuatro años de éxito sostenido en la Argentina, la marca se instaló en México, y este año desembarca en Uruguay, con Fiona White como representante: "Queremos democratizar el acceso al arte y fomentar su venta a toda la región". Ahora, cuando cruzaron el charco, la página dejó de ser exclusiva para cada país y se volvió internacional. En el mismo portal se pueden ver artistas de los tres países en los que Diderot puso pie. "Queremos ir sumando al restoy representar artistas de toda la región en el mundo", señalan.

La página es virtual, pero el ida y vuelta con el mundo de los átomos es constante. Los clientes, que suelen ser recurrentes, pueden acordar visitas a los talleres de los artistas o conversar telefónicamente con las galeristas y curadoras para encontrar la obra indicada sin costo extra. Las obras llegan al hogar y tienen siete días a prueba: si no funciona, se devuelve. También se pueden comisionar obras a medida del comprador, Ymuchas veces, para ver las obrasquese ofrecen en internet (con sus precios, medidas y posibilidades de pago con tarjeta y en cuotas), se hacen exposiciones físicas.

Anoche, el desembarco en Uruguay fue con una gran muestra en Casa Solís Distrito El Globo, nuevo polo de innovación que viene a transformar la Ciudad Vieja en un centrode negocios. Al lado de lo que fue un antiguo hotel y burdel, y que pronto serán oficinas de coworking, hay montada una sala de doble altura para ver a los más de veinte artistas uruguayos contemporáneos que va están online, como Juan Burgos, Camila Lacroze, Martín Tisnés, Camila Lacroze y Gustavo Jauje, entre otros. Seguirán en el verano las exposiciones en Punta del Este.

"Es una selección de artistas que



Las fundadoras de Diderot, Lucrecia Cornejo y Angie Braun, y la curadora Stefy Jaugus

DIDEROT.ART



Algunos de los veinte artistas uruguayos que sumó la plataforma Diderot.Art

representan un pantallazo de lo que es el arte contemporáneo en Uruguay, lo que está pasando hoy. Incluye artistas que trabajan volumen, pintura y otros lenguajes, de todas las edades", dice Pia Susaeta, curadora de la pata uruguaya. El país vecino tiene un mercado pe-

queño: son algo más de tres millones de habitantes. "El mercado es simbólico", apunta Susaeta.

Las obras tienen cartel con precio y QR para comprarlas con solo un clic. Hay artistas con carrera internacional y curriculum extenso, como Diego Masi. "Es un acierto.

Diderot tiene un mecanismo de expandir el arte y llevarlo a otros lugares que es muy bueno", dice. Una artista de la performance como Ana Campanella, que es arquitecta, presenta piezas en metal. La nacionalidad también es fluida. La pintora Verónica Etchenique nació en Brasil y lleva veinte años viviendo en Uruguay. Santiago Zemma vive en Punta Ballena, pero nació en Buenos Aires. "Está bárbaro que vengan. Acá hay un montón de artistas y tienen muy poca visibilidad", dice Zemma.

Pinturas, grabados, fotografías, esculturas, dibujos y objetos, de todo rango de precios. Desde pinturas de más de 10.000 dólares hasta prints de 30. "Nuestra plataforma otorga a los artistas locales visibilidad y, al mismo tiempo, impulsa la creación de nuevos compradores, promoviendo un círculo virtuoso que complementa y amplía el mercado de compra de arte actual", dice Braun. "Diderot.Art otorgará a los artistas uruguayos respaldo en su carrera, un sentimiento de comunidady, al mismo tiempo, se ocupará de convocar y formar nuevos coleccionistas", agrega White.

Todo empezó en 2017, como iniciativa de estas dos amigas amantes del arte. "Queríamos incorporar al mercado la idea del e-commerce con todos sus beneficios. Acompañar y a darles visibilidad a muchos artistas al mismo tiempo. Y además conectar de una manera más amigable, más cercana para un público general que no necesariamente fuese especialista en arte, sino todo lo contrario", explica Cornejo. Por eso sumaron al equipo a la curadora Stefy Jaugus, que visita los talleres de los artistas y selecciona la obra que van a subir a Diderot.Art: "Queremos que tenga la credibilidad de que hay un trabajo profesional hecho y así atraer nuevos interesados que se animen a comprar".

"La dificultad que encuentran los artistas es que los compradores se concentran en las principales ciudades, pero en realidad los nuestros son países riquísimos en artistas y en posibles consumidores de arte que se están gestando con iniciativas que los den a conocer", detallan. La pandemia representó un salto de crecimiento. En el staff, hay artistas de Salta, Córdoba y Río Negro, y han despachado piezas a todas las provincias. El mercado uruguayo suma ahora un porcentaje alto de coleccionistas extranjeros.

"Pensamos cómo a través de la tecnología conectar con este público que por ahí siente al mundo del arte muy cerrado y que lo intimida a entrar a una galería", explica Cornejo. El buscador es amigable y permite refinar búsquedas por precio, lugar donde colgaría la obra, y ahora también por nacionalidad. Hayarte en accesorios, decoración, joyería y libros. También se ofrecen fotomontajes para imaginar la obra en el contexto del comprador. "La gente desconoce el valor de las obras, entonces lo primero que piensa es 'esto no es para mí, yo no puedo...' por eso ponemos los precios. Queremos que sea todo transparente. Lanzamos la tienda de objetos que tiene obra democrática", cuentan.

La obra saldrá del taller del artista con una logística impecable. Mandar a hacer una obra de tres metros de lado, conseguir una pintura de un jaguar de un día para el otro, despachar una escultura a Australia... "Se puede todo", confirma este grupo de mujeres. Ellas lo logran. • LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La joyería contemporánea revalida su identidad como expresión creativa

BIENAL. Del diseño y la arquitectura a la escultura y el bordado, un encuentro internacional reúne lo más novedoso de la disciplina

### Vivian Urfeig

PARA LA NACION

Memoria emotiva, conciencia ambiental, identidad regional, reflexiones globales. La joyería contemporánea revalida su lugar como expresión artística y cultural. Lo hace con más fuerza que nunca, desde la IV Bienal de Joyería Contemporánea, que en esta edición cruza la Cordillera de los Andes y también se realiza en Chile. Bajo la consigna de descentralizar, la iniciativa de la agrupación Joyeros Argentinos teje redes por toda la región. Las técnicas ancestrales y las nuevas tecnologías; los procesos artesanales y la mixtura de disciplinas. Diseño, arquitectura, artes visuales, escultura, bordado y fotografía: la joyería contemporánea articula distintos lenguajes, postulando al cuerpo como soporte y a las piezas como obras de arte para llevar en la piel.

"Contary sensibilizar con piezas para el cuerpo dejando atrás el concepto de ornamento como objetivo", explica Laura Giusti, creadora y coorganizadora junto con Paula Isola de la iniciativa, cuya programación contempla 44 muestras, 500 expositores y más de mil piezas. La agenda de actividades, que se desarrollan entre septiembre, octubre y noviembre, consolida la apertura de sedes en Chile (Santiago) y Brasil (San Pablo), al tiempo que afianza a Buenos Aires como impulsora de la movida que hilvana en cada edición diferentes consignas. Puentes, Vecinos, Abran Cancha yahora CoDevenir, disparadores que incluyen intercambios, exploraciones y acciones artísticas individuales y colectivas.

La problemática de la migración está presente en las esculturas desmontables de Roxana Casale, que, desde la serie Desplazados, reflexiona sobre el desprendimiento de los que se van y los que quedan: "Las piezas también se desplazan. Parti de la idea del espacio vacío, un núcleo hueco que se organiza en torno a una ausencia y funciona como un centro gravitacional", explica la joyera, también artista visual, que desarrolló broches encastrados. Su obra forma parte de la muestra Todos somos uno, que se puede ver en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373). Marita Sario y Vicky Biagiola también forman parte de la expo curada por Horacio Torres que integra el circuito Buenos Artes.

"Nuestras obras dialogan en tiempo y contexto, proceso continuo, que se recrea en la medida en que se mantiene en movimiento. Nos juntamos para observarlas en sus poéticas y para entender el concepto del arte a partir de esa dinámica", plantean las artistas. Sario, autora de la serie Conjuro, trabaja con pergamino de cabrito obras a gran escala que revalorizan la cultura originaria. "Mis piezas intentan reflejar una memoria ancestral que nos permite ver en contexto aquello que nos pertenece por herencia de habitar el suelo. El conjuro, entendido como fuerza, artilugio necesario para hacer camino, fue el punto de partida para comprender y aceptar nuestra identidad mestiza", señala Sario.



Anillo en vuelo, de Marita Sario

DIEGO SPIVACOW/AFV

En tanto, la propuesta de la muestra Convivencia, en el mismo museo, reúne las piezas de Elvira Cibotti, Anne Luz Castellanos, Gitexto de sala. selle Lekerman, Paula Botto Fiora y Gaby Squassini. "Convivir es habitar un mismo espacio donde las diferencias coexisten en armonía. En un mundo regido por la individualidad, la idea de convivir nos invita a pensar en el otro, nos enfrenta al desafío de incluirlo y a cuidar ese espacio compartido", apuntan las artistas. Cuando a Elvira Cibotti le regalaron una bolsa con cáscaras de piñones de araucaria, comenzó la exploración que resultó en Desasosiego: capas y capas de papel reciclado, hilos y baños de plata dan cuenta de los recursos (in)agotables en forma de collares y broches, "El plástico nos tapa, los incendios forestales no dan tregua, el concepto de perecedero se diluye", dice Cibotti sobre el tema que la interpela. "Estos collares no pretenden adornar, sino incomodar cuestionando la comodidad superficial en la que solemos refugiarnos", apunta.

Por otra parte, Anne Luz Castellanos, joyera mexicana radicada en la Argentina, recurre a las teclas y mecanismos de instrumentos musicales en desuso para "crear conciencia sobre la convivencia del ser humano con el planeta. Trabajo con instrumentos rotos, cuestiono el uso de animales, advierto sobre el calentamiento global", dice Castellanos.

La muerte de su padre fue dolorosa y, al mismo tiempo, una oportunidad para homenajearlo. La despedida de Giselle Lekerman se materializó en instalaciones de metal y pintura. "La fábrica de pintura de mi papá siempre fue muy cercana para mí, por eso reúno ambos mundos como reencuentro necesario para sanar y seguir mí camino", apunta la joyera, que creó broches y dibujos con pintura chorreando, eslabones de plata, cobre y otros metales para honrarlo.

Ramas carbonizadas producto de los incendios que arrasan
la flora y la fauna de la Patagonia;
pájaros que huyen de un huracán
buscando refugio; recuerdos grabados en estalactitas de pinturas
que sanan el alma; espejos que devuelven una imagen distorsionada de nosotros mismos; desechos
plásticos que invaden los océanos. "Siempre hay un resquicio de
luz que permite una convivencia
cómplice y creativa, en la que las

miradas personales dialogan para construir un discurso colectivo", escribió Estefanía Radnic para el texto de sala.

Desde Chile la asociación Joya Brava organiza un circuito de exposiciones simultáneas para subrayar la pluralidad de miradas que propone la iniciativa: "Es fundamental que la ciudadanía participe activamente, descubra el valor de este oficio y se aproximea las narrativas que nos invitan a repensar nuestro futuro", invita Rita Soto, directora de la bienal en Chile, que desplegará muestras en Temuco y en sedes alternativas, como la Biblioteca Nacional y el Palacio Pereira, entre otros.

En el Centro Cultural La Moneda, ubicado en el icónico Palacio de Gobierno, se inaugura el 6 de octubre Aseo Profundo, muestra donde Paula Zuker, artísta argentina radicada en Chile, explora el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza a partir de fotos aéreas de campamentos de refugiados. En formato de broches, las piezas reflejan la tragedia humanitaria a partir del bordado serial que inició la autora. "Lejos de tomar distancia la mirada aérea permite dimensionar el tamaño de la catástrofe, la textura del abandono, el color del hacinamiento y la trama del daño", señala Zuker, la joyera que interpreta al bordado como "una manera de estar presente". En la expo participan Pamela Cavieres y Carolina Hornauer, quienes indagan el concepto de limpieza y exploran el paso del tiempo y la transformación de la materia.

De piezas protectoras a símbolos de status. De adornos y ornamentos a objetos de deseo. "La joyería contemporánea resignifica el valor de la palabra y el objeto joya. A partir de una búsqueda estética, pero también de un cuestionamiento permanente y de una investigación profunda, busca forjarse una identidad", señala Laura Giusti. Y agrega: "Lejos de la relación lineal entre cuerpo y objeto-adorno, la joyeria contemporánea viaja. La travesía no tiene destino. Viaja hacia los límites del diseño, de las técnicas. del sentido, de la funcionalidad. de la estética, de la curiosidad; los fuerza, los empuja, los rompe. Ya no le importa ser bella. La joyería contemporánea viaja a través de la libertad", concluye la organizadora de una bienal que mapea la región en busca de su propia identidad creativa. •

# Cahen D'Anvers y Lanata, académicos honorarios del periodismo

**DESIGNACIONES.** Por sus trayectorias y su defensa de la libertad de expresión

La Academia Nacional de Periodismo decidió por unanimidad, en su sesión privada de ayer, designar académicos honorarios a los periodistas Mónica Cahen D'Anvers y Jorge Lanata. La distinción se les otorga a periodistas con una destacada trayectoria en la profesión y que, además, han contribuido a la defensa de la libertad de expresión. "La Academia Nacional de Periodismo tiene el especial agrado de haber otorgado la distinción de académicos honorarios a dos profesionales que renovaron y honraron la profesión", dice el comunicado de la institución, que preside Joaquin Morales Solá.

"Cahen D'Anvers fue durante décadas una de las voces más creíbles del periodismo para la sociedad argentina y fue una pionera en el conocimiento de otras realidades y de personalidades importantes del mundo", define el anuncio de la Academia.

La periodista, que vive en su chacra La Campiña, en San Pedro, perdió hace casi dos años a su gran amor y compañero de vida, el también periodista César Mascetti. Culta y proveniente de una familia acomodada, Cahen D'Anvers fue la conductora histórica de Telenoche, el noticiero nocturno de Canal 13, junto con Mascetti. El 19 de diciembre de 2003, ambos se despidieron del programa que ella conducía hacía 38 años.

Sobre Lanata, el comunicado de la Academia resalta: "Tiene notables pergaminos en el ejercicio del periodismo gráfico, televisivo y radial. Se distinguió por su forma creativa de ejercer la profesión, pero también por su vocación para investigar el lado más oscuro de la política". Internado por problemas de salud desde mediados de junio, el periodista de 64 años es el conductor del exitoso programa Lanata sin filtro, de Radio Mitre. Autor de libros como Óxido: Historia de la corrupción en Argentina 1580-2023 y 56. Cuaren-

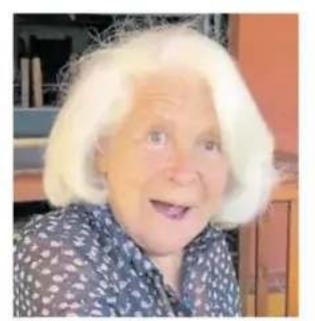

Cahen D'Anvers

ARCHIVO

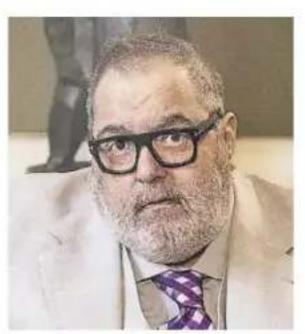

Lanata

ARCHIVO

ta años de periodismo y algo de vida personal, entre otros, Lanata fundó los diarios Página 12 y Crítica de la Argentina y las revistas Veintitrés y Ego. En televisión, su programa Periodismo para todos ha denunciado numerosos casos de corrupción.

Entre otros integran la Academia Antonio Requeni, Beatriz Sarlo, Carlos M. Reymundo Roberts, Daniel Santoro, Eduardo Van der Kooy, Fernán Saguier, Fernando Bravo, Fernando Sánchez Zinny, Héctor D'Amico, Héctor M. Guyot, Hinde Pomeraniec, Hugo Alconada Mon, Jorge Fontevecchia, José Claudio Escribano, José Ignacio López, Marcelo Longobardi, María O'Donnell, Nelson Castro, Norma Morandini, Ricardo Kirschbaum, Roberto Guareschi, Santo Biasatti y Silvia Naishtat.

# HOMENAJE

### Muestras y charlas a cien años de la muerte de Kafka

Mañana empieza el ciclo de muestras y conferencias en homenaje al legado de Franz Kafka, uno de los escritores más leídos en lengua alemana, a cien años de su muerte. Las jornadas tendrán lugar en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo FFyL-UBA (25 de mayo 201) hasta el 31 de octubre. El programa se lanza con la inauguración de las muestras Komplett Kafka, del dibujante austríaco Nicolas Mahler, y Kafka en imágenes, del ilustrador español Roberto Maján. Durante la apertura, este viernes a las 18, el especialista Pablo Dreizik leerá textos de Kafka, acompañado por una performance de ilustración en vivo del dibujante Iñaki Echeverría. El programa completo se puede consultar en el sitio web del Instituto Goethe de la Argentina y en pacourondo. filo.uba.ar. •

# CICLO

### Grandes autores leen a Silvina Ocampo y a Saer

El Centro Cultural San Martín organiza a partir de mañana el ciclo "Silvina Ocampo y Juan José Saer leidos por grandes referentes intelectuales", que se desarrollará este viernes y los viernes 27 de septiembrey4y11de octubre a las 19, en el marco del programa literario "Vertientes. Lo que se escucha cuando se lee", una actividad que hace de la lectura una experiencia colectiva. Coordinado por la escritora Silvia Hopenhayn, los encuentros tienen como sede el café del centro cultural (ubicado en Sarmiento y Paraná) y las entradas son gratuitas. Se entregan dos horas antes del inicio en la boletería por orden de llegada. Las primeras lectoras invitadas son Esther Cross e Irene Chikiar Bauer, en tanto el próximo viernes las lecturas estarán a cargo de Gustavo Fontán y Gloria Peirano.

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

### LA PESADILLA DE VIVIR EN LA MIRA DE LADRONES

En el sur del Gran Buenos Aires aumentaron los robos 20 por ciento en el primer semestre de este año con relación al mismo período de 2023, según cifras oficiales



# Conurbano violento: mataron a un joven frente a su novia para robar un automóvil

**DISPAROS**. Alberto Quiroz Ayala fue baleado por delincuentes tras estacionar su vehículo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge; aumentaron los asaltos en la zona sur

### Gustavo Carabajal

LA NACION

Un joven de 27 años fue asesinado anteanoche de un tiro en el pecho por delincuentes que le robaron su auto cuando llegaba a la casa de su novia, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El sangriento episodio ocurrió minutos después de las 21 en la esquina de Pasaje Escobar y Cosquín, del barrio Campo Tongui, en el sur del conurbano. En menos de veinte segundos, dos asaltantes que iban a pie sorprendieron a la víctima, identificada por fuentes policiales como Alberto Quiroz Ayala, y a su pareja, le dispararon y se llevaron el Fiat Siena.

Según quedó registrado en la cámara de seguridad de un vecino de la cuadra, cinco segundos antes del ataque pasó por el mismo lugar una mujer con sus tres hijas, que se salvaron del asalto. Aparentemente los ladrones advirtieron que el dueño de auto se disponía a descargar mercaderías que había comprado en un comercio de la zona y decidieron aprovechar el momento en el que estaba vulnerable.

Los asaltantes hicieron un movimiento de tijera yapuntaron al conductor del vehículo y a su pareja. Al mismo tiempo abrieron las puertas del rodado y los obligaron a bajar del Fiat Siena. Mientras la mujer corría para alejarse del coche, uno de los delincuentes forcejeó con el propietario del vehículo.

La lucha entre el ladrón y el joven terminó cuando el asaltante le disparó al pecho. La víctima cayó y se golpeó contra un poste de alumbrado público; quedó tendida entre la vereda y el cordón, al tiempo que se retorcía de dolor.

Desesperada, la pareja del muchacho herido pidió ayuda y los vecinos trasladaron a la víctima a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito.

Ante la gravedad de la herida recibida, los médicos decidieron llevar a Quiroz Ayala al hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora, pero falleció en el shockroom del centro de atención primaria.

Según fuentes policiales, los asaltantes abandonaron el Fiat Siena en la esquina de Reaño y Campoamor, a metros del Puente La Noria. Allí el vehículo fue revisado por peritos de la División Policía Científica que hallaron varias huellas digitales. Hasta el momento, no había ningún sospechoso identificado.

no se trató de un hecho aislado. En los primeros seis meses de este



Una cámara de seguridad registró el momento del mortal ataque

IMAGEN DE VIDEO

año hubo más de 125 asesinatos en la jurisdicción comprendida por los partidos de Ezeiza, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

Además, creció casi 6% la cantidad de delitos denunciados con respecto al año pasado. Por ejemplo, durante la primera mitad de 2023, se iniciaron casi 10.000 causas penales por robos, mientras que en el mismo período de este año hubo 12.000 robos denunciados.

Según cifras oficiales también creció la cantidad de robos de vehículos a mano armada, una modalidad delictiva a la que se dedicaban los delincuentes que atacaron a Quiroz Ayala y a su pareja. En el primer semestre del año pasado se registraron 1700 robos de automóviles a mano armada, mientras en los primeros seis meses de este año hubo 300 hechos más.

La situación de inseguridad en el conurbano expuso otros episodios de violencia en las últimas horas, aunque el más extremo fue el consignado asesinato del joven que estaba junto con su novia cuando fue sorprendido por ladrones.

# Un colectivero baleado

Otra zona del sur del Gran Buenos Aires fue también escenario de un hecho de inseguridad que incluyó disparos y que tuvo como conse-El homicidio de Quiroz Ayala cuencia un paro de transporte que afectó a miles de pasajeros.

Durantela madrugada de ayer, un

### DETENIDOS POR HERIR A UN **GENDARME**

Fueron detenidos dos hombres que eran buscados por la herida de bala provocada a un gendarme en el intento de robo de la moto de ese suboficial, ocurrido el 12 del actual en el partido bonaerense de Hurlingham. Al ser identificados los sospechosos, los investigadores descubrieron que se trata de las mismas personas que habían baleado a un policía porteño durante un asalto en San Miguel.

En ambos casos, las víctimas resultaron baleadas en las piernas cuando los motochorros buscaron de esa manera detener la marcha de los rodados.

El violento episodio, que tuvo como víctima a un sargento de la Gendarmería, ocurrió en la esquina de Isabel del Maestro y Delfor Díaz. Los agresores se pusieron a la par de un motociclistaylochocaron paratirarloy robarle la moto. En ese momento, los delincuentes abrieron fuego e hirieron en una pierna al gendarme, que se movilizaba en sumotoparticular, sin uniforme y fuera de servicio.

chofer de la línea 501, que recorre el partido de Esteban Echeverría, fue baleado durante un asalto cuando llegaba a la cabecera situada en el denominado Cruce de Lomas, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

A raíz de la agresión, los choferes de las líneas 501, 394 y 245 realizaron un cese de actividades de 24 horas en reclamo de medidas de seguridad. Debido a ese paro, los pasajeros que viven en distintos barrios de Monte Grande, Luis Guillón, El Jagüel y Ezeiza se quedaron sin servicio para llegar a las estaciones de trenes o movilizarse por los partidos de Esteban Echeverría y Ezeiza.

El ataque ocurrió ayer a la madrugada, cuando el chofer de la línea 501 llegaba a la terminal situada en Maxer y Juan Tweedie, en Luis Guillón, cerca del denominado Cruce de Lomas. En ese momento, el último pasajero que quedaba en el colectivo se levantó de su asiento y amenazó con un arma al colectivero.

exigió que entregara el celular y las zapatillas. Antes de descender del colectivo, el asaltante disparó un balazo. El proyectil hirió al chofer en una mano. Mientras el delincuente huía, el colectivero logró pedir auxilio y fue llevado a una clínica privada de Monte Grande, donde quedó internado, fuera de peligro.

Hasta el momento la policía no logró apresar al agresor, al mismo

tiempo que los compañeros del colectivero baleado decidieron realizar una medida de fuerza para protestar por la inseguridad que les impide trabajar con normalidad.

### Motochorros, en la zona oeste

Nada ni nadie logra frenar la sucesión de episodios de inseguridad en el conurbano. A plena luz del día, un grupo de cuatro delincuentes en dos motos sorprendieron a vecinos que esperaban a que los atendieran en un kiosco de Merlo; a mano armada, robaron un vehículo y tres celulares.

Este hecho es un eslabón más en una larga sucesión de episodios delictivos concretados por la misma banda de malvivientes en la misma zona, según confiaron a la nacion vecinos de la zona. Hasta el momento, la policía no logró apresar a ninguno de los responsables del robo.

El violento hecho, que quedó grabado por la cámara de seguri-

Este año se registraron más de 125 homicidios en el distrito judicial que abarca los municipios de Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante Brown y Esteban Echeverría

dad que instaló el dueño del comercio, ocurrió a las 13.15 del pasado lunes en Tierra del Fuego, entre Jufré y Epecuén, de la localidad de Libertad, en el partido del oeste del conurbano.

En las imágenes registradas por el dispositivo se advierte que los asaltantes llegaron al lugar en dos motos. Dos de los delincuentes descendieron y se dirigieron hacia la vereda, en la que un grupo de vecinos esperaban a que les entregaran las mercaderías que habían comprado.

Los asaltantes hicieron una suerte de movimiento de pinzas. Mientras que uno apareció con una mano dentro del bolsillo, como si allí guardara un arma, y amenazó de viva voz a las personas que esperaban frente al kiosco, otro hizo un rodeo y llegó con una pistola a la vista. Con esa arma le apuntó en la cabeza a un hombre que, ante el tenor de la intimidación armada, no opuso resistencia a que le arrebataran una riñonera. Al resto los obligaron a entregar sus celulares y otros objetos de valor.

A la hora de escapar, uno de los ladrones montó una moto de uno de los clientes, que estaba estacionada a pocos metros del kiosco, y se la llevó.

Los delincuentes huyeron, en-A punta de pistola, el ladrón le tonces, en tres motos: las dos en las cuales habían llevado y la que le robaron al cliente que la había dejado estacionada mientras hacía sus compras.

El episodio dejó al descubierto una situación expuesta por las cifras oficiales que indicaron que en el último año relevado hubo 42.333 robos de motos en la Argentina. Al menos 25.760 hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. •

# Tiene 16 años y un terrible antecedente: fue detenido 72 veces en la ciudad

PREOCUPACIÓN. El menor fue atrapado por primera vez a los 13 años y desde entonces suma un récord de arrestos por robos y hurtos

Arrancó a los 13 y no paró. Lo atrapan y casi antes de que la policía termine el papeleo él ya está de nuevo en la calle, en busca de una nueva víctima, o en Constitución, quizá, si es verdad que todavía vive en el domicilio que figura en su documento y en los archivos que certifican que entre el 30 de octubre de 2020 y el 10 de junio pasado fue detenido 71 veces y liberado prácticamente de inmediato otras tantas veces.

A T. E. M. (su nombre completo no se publica por razones legales) volvieron a arrestarlo anteayer, después de haberle robado el celular a una mujer y una cadenita de oro a otra en Recoleta, uno de sus típicos "cotos de caza". Ahora está en el Centro de Admisión y Derivación Úrsula Llona de Inchausti, donde, a pesar de que es prácticamente un niño, es un viejo conocido de celadores y psicólogos del CAD.

Es imposible saber si lo suyo es un récord. Quizá lo sea y la cifra (72 arrestos, y contando...) impacta. Lo que es un hecho es que la historia y el prontuario de T. son la demostración empírica de la actual incapacidad del Estado para reencauzar las trayectorias de chicos en conflicto con la ley, sujetos a una difusa tutela judicial (con un sistema que apenas se interesa por ellos) y alejados de las instituciones formales de la sociedad (escuela, clubes) que podrían darles guía y cobijo.

"Así no se puede seguir", dijo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, que insiste en la imperiosa necesidad de contar con un régimen penal juvenil que permita aplicar sanciones a los adolescentes que circulan sin detenerse por la "puerta giratoria" del sistema judicial cada vez que son aprehendidos. Su jefe político, Jorge Macri, sube la apuesta: consideró que chicos como T. deberían recibir la misma pena que un mayor. "Menor que comete



El adolescente fue arrestado otra vez anteayer

POLICÍA DE LA CIUDAD

un delito de adulto debe ser juzgado como adulto", postula. El foco es el castigo, la etapa final que representa el fracaso de la prevención.

T. ya había sido noticia luego de una de sus últimas detenciones. A mediados de abril lo atraparon junto a otro adolescente con el que asaltaba a quien cruzara por el túnel de Anchorena y Perón, a metros del Parque de la Estación, espacio lindero a las vías del ferrocarril Sar-

miento, a un palmo de metros de las ruinas del boliche Cromañón, en Once.

El modus operandiera osado, aunque bastante rudimentario: al que lo frenaba el tránsito lo corrían. El golpe que intentaron el 14 de abril a las 22.13 bajo la lluvia quedó registrado en un crudo video. Esa vez, T. estaba vestido igual que ayer, cuando fue detenido a 12 cuadras de Plaza Miserere, en Ecuador al 900, y todavía

tenía consigo el celular Samsung y la cadenita de oro que acababa de robar en Recoleta.

Ese de abril fue su arresto número 70, el cuarto del año, en el que ya registra (con la de ahora) seis entradas al CAD del Inchausti. Pero su prontuario revela que desde fines de 2020 estuvo muy activo en las comunas 1, 2, 3, 13 y 14, concretamente, en el centro porteño, Balvanera, Recoleta, Palermo y Belgrano, barrios a los que llega a través del subte, en los ejes de las líneas Hy E, fundamentalmente.

A partir de este año las cosas comenzaron a ponerse un poco-solo un poco-más difíciles para T.: hasta el año pasado era inimputable para la ley penal argentina, por lo que tenía claro que, para él, pasar por la "puerta giratoria" de la Justicia era prácticamente un juego.

Desde el 28 de julio de 2021, cuando personal de la Comisaría Vecinal
14C lo detuvo por hurto, hasta la lluviosa noche del excéntrico intento
de robo a un motodelivery en el paso bajo nivel de Once de mediados
de abril pasado, nunca dejó de delinquir y fue aprehendido todos los
meses. Una curiosidad: nunca fue
arrestado en enero; no queda claro
-los papeles oficiales no lo develansi se tomaba vacaciones del delito o
si viajaba a algún centro turístico a
hacerse el verano robándoles a los
ocasionales viajeros.

La lista es larguísima: en 2021 fue detenido l3 veces por robos y hurtos, la mayoría de las veces, en la zona del Botánico, el shopping Alto Palermo, la Plaza Las Heras; tres arrestos en agosto, tres en noviembre, otros tantos en diciembre, dos en octubre y uno en julio y en septiembre.

Lo de 2022 fue un récord: 34 detenciones en al menos cinco comunas porteñas entre el 1º de febrero y el 6 de diciembre; prácticamente no hubo semana que no lo vieran pasar fugazmente por el instituto de menores. En mayo cayó cinco veces, una de ellas, por tenencia de estupefacientes, y otra, por robo en poblado y en banda; en septiembre, otra media decena de arrestos. Irrefrenable, incorregible...

Así lo reflejó el ministro Wolff en la red social X: "71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo, pero así no se puede seguir". Y agregó: "Solo en ocho días detuvimos a 74 menores. La policía los detiene y lo va a seguir haciendo, pero sin una nueva ley penal juvenil van a seguir saliendo".

En 2023 pasó 18 veces por el Inchausti, tres de ellas en diciembre, siempre por los mismos delitos. Ese año se terminó su "pase libre" como menor inimputable. Eso no significó, no obstante, que T. no siguiera con su carrera al margen de la ley. El 16 de febrero de este año fue detenido por agentes de la Comisaría Vecinal 14C por robo; el 5 de marzo pasado, por hurto y amenazas en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 9B, cerca de la cancha de Vélez; el 5 de abril, por un robo a metros de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe; el 14 de abril, por el intento de robo en el túnel del Paseo de la Estación, en Balvanera, y el 10 de junio último, por un robo cerca de Lavalle y la peatonal Florida.

La "suerte" que T. parece haber tenido en julio y en agosto se le terminó anteayer. Tras el arresto, el jefe de
gobierno porteño señaló: "Nuestra
postura en la Ciudad es clara: cometer delitos tiene consecuencias, el ordeny la seguridad no se negocian. En
este caso se trata de un menor que
comete un delito de adulto, por ende,
tiene que ser juzgado como adulto.
Detenemos menores una y otra vez,
y no hay consecuencias. Es imperioso que se discuta el nuevo régimen
penal juvenil".

El Juzgado de Menores Nº 5, a cargo del juez Gonzalo Matías Oliver de Tezanos, ordenó el traslado del adolescente imputado al Instituto Inchausti, a esta altura, una especie de "segundo hogar" para T.

Ya sabe todo lo que vendrá: como reza el protocolo, como no cometió un delito de los más graves (que obligaría a su remisión a un establecimiento de régimen cerrado, como el Instituto Agote), desde el CAD del Instituto de Menores debe ser derivado al Programa de Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito Socio-Comunitario (Paias), un programa del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes (Cnnya) del gobierno porteño en el que un grupo interdisciplinario (trabajadores sociales, psicólogos, operadores) traza un plan de trabajo de acompañamiento para promover "la responsabilización y valoración de los derechos del otro", en una intervención que tiene una finalidad ejecutar una medida penal "reparadora y socioeducativa con fines de brindar herramientas para la construcción de un proyecto de vida en comunidad".

A la luz de los antecedentes, en el caso de T. la resocialización parece, a esta altura, una utopía. •

# Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

BERZOSA de ARAPAKIS, Zulema Cristina, falleció en Grecia, el 18-9-2024. - Sus hermanos Gustavo y Tere Berzosa de Naveira, sobrinos y ahijado Juan y Delfi, Mariano y Sofi, Paco y Nati, sobrinos nietos Santos, Cruz, Félix, Aura y Bella, su gran amiga Maria Beonia Muñoz, su familia de Grecia Giorgia, Rebeca y Elpida, Notis y Elvira, Theopula, Costas y Cristos, con esperanza en el encuentro eterno, despiden con mucho cariño a la buena tia Zule y piden oraciones en su memoria. Descansa CASTRO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 17-9-2024. - Sus consuegros Marta y Horacio Grassi, hijos y nietos acompañan a su querida familia, rogando una oración en su memoria.

COMAS, José Roberto (Cochecho), q.e.p.d., falleció el 16-9-2024. - Sus hijos Sole y Juan Martín, Maisa y sus nietos María, Joaquín y Anita Barbeito Comas, Olivia, Clara y Max Fowler Comas, ruegan a la Virgen por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados en Estancia Santa María, La Cruz, Corrientes, el 21-9-2024.

T
COMAS, José R. (Cochecho).
- Elizabeth Comber Carreras acompaña a Sole, Maisa y sus familias con mucho cariño.

COMAS, José Roberto (Cochecho), q.e.p.d., falleció el 16-9-2024. - María Laura González de Sampaio, sus hijas Sole y Maisa Comas y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que ilumine para él la luz que no tiene fin.

COMAS, José Roberto (Cochecho), q.e.p.d., falleció el 16-9-2024. - Todo el personal de Estancia Santa Maria, en especial Tino, Ignacio, Carla, Angela, Antonio, Angel, Daniel y sus respectivas familias despiden los restos de su Patrón de las HERAS, Facundo, q.e.p.d. - Carmen de las Heras junto con sus hijos y nietos despiden con amor a Facundo y acompañan a Panky y familia en estos momentos.

GARCÍA, Antonio. - Grupo Prima y Moño Azul comunica con profundo pesar el fallecimiento de Antonio Garcia, empleado de la empresa durante más de 50 años, quien se convirtió en un ícono, querido y admirado por todos. Su trayectoria y dedicación fueron un verdadero ejemplo. Expresamos nuestra más sincera condolencia a su familia y amigos. Te vamos a extrañar Antonio.

GARCIA, Antonio Horacio, q.e.p.d., falleció 18-9-2024. -Luis E. García y Flia. y Luis A. Fourcade y Flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

T
MARTINEZ de VENTURA,
María del Pilar, q.e.p.d. - Felipe Miguel (a.) y Sofia acompañan a Armando y familia en
este dificil momento y ruegan
una oración en su memoria.

PIÑEIRO, Horacio, q.e.p.d. -Manuel Varela Santomé, Solange Martin y su hija Olivia (a.) lamentan la partida del padre de su amigo José y lo acompañan en su dolor. RIVAROLA de ROMANO, Sylvia. - Jerónimo y Tete Buitrago acompañan a Francisco y familia con mucho cariño.

RIVAROLA SARAVÍ Vda. de ROMANO, María Sylvia, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 17-9-2024. - Sus hijos Nicolás y Patricia, Víctor y Cecilia, Sebastián y Ana Inés, Clara, Francisco y Consuelo, Domingo y Lourdes, nietos y bisnietos despiden con enorme afecto a la querida Sylvia.

Retiro de Restos

PIETRANERA, Jorge Carlos, Ing., falleció el 19-9-2016. - Tu familia te recuerda con profundo cariño y ruega una oración en tu memoria.

# Arrestan a otro sospechoso por el crimen de la joven que fue asfixiada en San Nicolás

CAPTURADO. El nuevo detenido, hipoacúsico al igual que la víctima, habría confesado el asesinato de Florencia Comas, de 27 años

Un drástico giro dio la investigación por el homicidio de una joven de 27 años en San Nicolás. Un día después de anunciarse el esclarecimiento del caso con el arresto de un sospechoso en Rosario, la policía bonaerense y la Justicia cambiaron el enfoque de la investigación y notificaron la detención de otro hombre. que por las nuevas pruebas recolectadas por los detectives provinciales sería el autor del asesinato por asfixia de Florencia Comas.

De acuerdo con la información policial, el nuevo detenido fue identificado como Jonatan Gabriel Latapie, de 37 años, hipoacúsico, al igual que la víctima.

Ese hombre se habría quebrado ante la presencia policial y, con apoyo de una traductora, confesó el crimen.

De esa manera, quedaría desvinculado de la causa el anterior sospechoso, Walter Roberto Solís, que había sido capturado en un operativo combinado de la policía bonaerensey la fuerza de seguridad de Santa Fe.

bía aportado la pista que derivó en el arresto de Solís. Esa filmación había sido registrada en mayo pasado y en las imágenes capturadas



Fue detenido otro sospechoso por el crimen en San Nicolás

en situaciones sexuales con un Según trascendió, un video ha- hombre. A los investigadores les interesó un detalle: la sábana era similar a la que fue usada para en-

por un celular se veía a la víctima tratamiento de residuos. Solís fue arrestado entonces en Rosario por tratarse de la persona que aparece en ese video con Comas. El esposo de la víctima había informado a los volver el cuerpo, descartado en las detectives sobre la relación sexual inmediaciones de una planta de que mantenían Comas y ese hom-

bre. Recordó que había observado ese video en el celular de su pareja y que la sábana rosa parecía coincidir con la hallada sobre el cadáver.

El cuerpo de Comas fue en contrado no solo envuelto en esa sábana. sino también atado de pies y manos y con una bolsa plástica en la cabeza. La autopsia confirmó que la muerte fue provocada por asfixia.

El rastro de la mujer se había perdido luego de que dejó a su hija de tres años en el jardín de infantes, el jueves pasado. Su esposo se preocupó cuando recibió al mediodía la notificación del instituto de enseñanza inicial, en el que se le comunicaba que la menor todavía estaba allí, ya que nadie había pasado a buscarla al concluir el horario. Se denunció entonces la desaparición en la ciudad bonaerense de San Nicolás y se activó una búsqueda que finalizó el viernes de la peor manera: la forma en que fue dejado el cadáver permitió a los peritos de la policía bonaerense no esperar el resultado de la autopsia para determinar que se había tratado de un homicidio.

A partir de esa certeza, los detectives bonaerenses rastrearon los últimos movimientos de la víctima, que era hipoacúsica.

Conforme a lo informado por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, el marido de la víctima, Braian Acuña, declaró que tiempo atrás "revisó el celular de su pareja, hallando un video en el que esta se encontraba manteniendo resobre una cama que poseía sábanas similares a las que envolvían el cuerpo al momento del hallazgo".

Los investigadores tomaron testimonio a amigos de la mujer en San Nicolásy Rosario, pertenecientes a un grupo de personas hipoacúsicas,

a quienes mostraron la imagen del hombre que aparecía en el video. Hubo coincidencias en la identificación de Solís.

En esa pesquisa, se tomó declaración a una expareja del sospechoso, que reconoció la sábana que envolvía el cuerpo de Comas. Y agregó que Solís "era una persona muy agresiva, que practicaba actos sexuales de sadomasoquismo y que también le gustaba filmarse".

Con esos datos se sustentó el pedido de captura del sospechoso, que fue concretado mientras Solís caminaba por la esquina de Juan Manuel de Rosas y Garibaldi, en Rosario.

Sin embargo, todo cambió pocas horas después. La investigación se enfocó en un nuevo rastro de Comas, ya que se obtuvo una imagen de la mujer registrada por una cámara de seguridad privada instalada frente a la Plaza Mitre, en San Nicolás. El seguimiento efectuado con la observación de otros sistemas de videovigilancia privados permitióa los investigadores establecer que la víctima se había encontrado con un hombre y que caminó con él hasta una vivienda.

Al verificarse ese domicilio, los detectives conocieron que los propietarios están en un viaje fuera de la provincia y que habían dejado la casa al cuidado de un hombre hipoacúsico: el mencionado Latapie.

El sospechoso fue atrapado durante el allanamiento de ese domicilio, que los investigadores sospechan que sería la escena del crimen. laciones sexuales con un masculino Más allá de la confesión reseñada por los policías -que debe ser ratificada en la fiscalía para tener valor en la causa-, se determinó que el vehículo que usaba el sospechoso -propiedad de sus padres- es similar al que testigos vieron en la zona donde se encontró el cuerpo. •



LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

maginemos la escena: empresarios internacionales sentados a una gran mesa de directorio. Se han convocado para analizar "el caso argentino" y definir, a partir de esa evaluación, si se embarcan en grandes inversiones en un país que promete un nuevo rumbo. ¿Qué pesará más? ¿El entusiasmo o las dudas? ¿El optimismo o la cautela? En palabras de Borges, ¿el amor o el espanto?

Si nos permitieran ser testigos de esedebate, seguramente escucharíamos argumentos alentadores y también muchos interrogantes sobre el futuro de la Argentina.

Los inversores ven la orientación general de la política económica con expectativas bien favorables. Anotan muchos datos saludables: la baja de la inflación, el achicamiento del déficit, la estabilidad cambiaria y los avances para una administración más racional y responsable del gasto público. También apuntan algunas dudas sobre la solidez de esos indicadores. El drástico descenso de la inflación, por ejemplo, no parece todavía a salvo de nuevos fogonazos y recaídas. Para algunos economistas, la calma del dólar "está atada con alambre". Pero se reconocen los resultados en tiempo récord y se evalúan como muy positivos los logros de una gestión que se encontró, en diciembre delaño pasado, con una economía arrasada. Ponderan, además, lo que parecería ser un aprendizaje social: no se puede gastar más de lo que se recauda.

Ven con definitivo entusiasmo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboralyelambicioso programa de desregulación que lleva adelante Federico Sturzenegger. El esfuerzo por destejer la inmensa madeja normativa que burocratiza, encarece y corrompe, en todos los niveles, la vida económica de los argentinos se evalúa como uno de los objetivos más estimulantes de esta nueva etapa. Observan, sin embargo, una brecha entre los anuncios y las concreciones. Por supuesto que estos procesos son arduos y trabajosos. No se desarma en seis meses lo que se tejió durante décadas. Pero basta con ir hoy a cualquier registro automotor para comprobar, por ejemplo, que siguen atiborrados de gente, de empleados y de expedientes, sin muchas señales visibles de un procesoefectivodedesmantelamiento como el que se ha prometido.

En esa imaginaria reunión de inversores también se celebra el realineamiento internacional de la Argentina, aunque despierta dudas cierta "heterodoxia" y hasta una marcada prepotencia en las relaciones del Gobierno con el mundo. Aun empresarios que tienen una pésima opinión del gobierno de Pedro Sánchez en España, ven con incredulidad, cuando no con estupor, la extrema agresividad con la que el presidente argentino ha vapuleado al jefe de Estado de una nación con la que nos unen lazos históricos y entrañables y de la que provienen inversiones en sectores estratégicos. Se evalúa con alivio y satisfacción que la Argentina haya abandonado la complicidad con el chavismo y con las dictaduras castrista y nicaragüense que cultivó durante el largo ciclo kirchnerista, pero se ve con preocupación la dificultad para el diálogo con líderes de distinto signo ideológico, así como la embestida contra un funcionario técnicodel FMI, con el que el Presidente bordeó la descalificación y el agravio. Los inversores suelen valorar el pragES LA ECONOMÍA, PERO TAMBIÉN LA CALIDAD INSTITUCIONAL. El rumbo general despierta optimismo; preocupan factores "cualitativos"

# Inversores, entre el entusiasmo y la desconfianza

Luciano Román

-LA NACION-

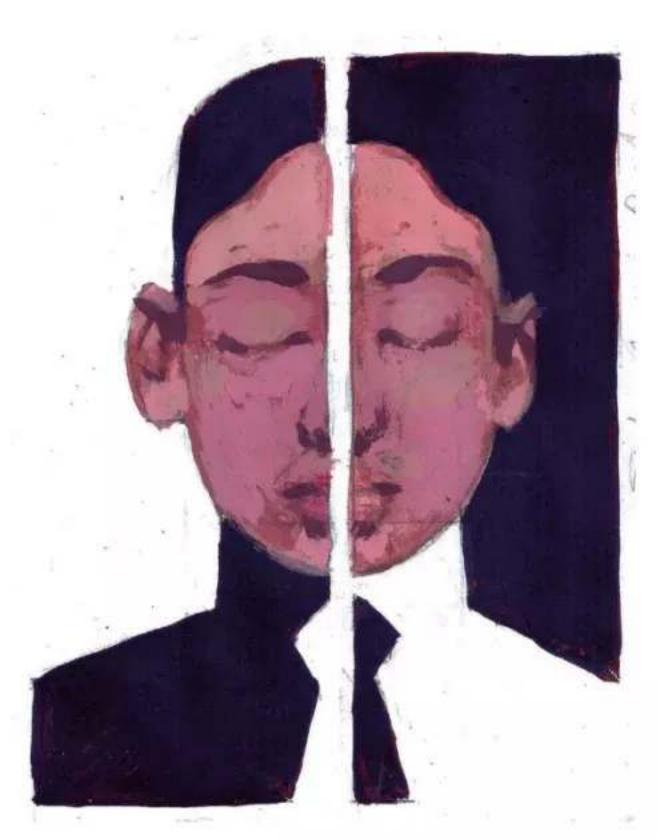

matismo y, sobre todo, las reglas de la diplomacia profesional. Cuando observan comportamientos extravagantes y posiciones dogmáticas, se activan en sus cabezas fuertes señales de alerta. Algo de eso ya había ocurrido en el Foro de Davos, donde Javier Milei fue a dar cátedra de capitalismo. Esos auditorios celebran los discursos claros, firmes e incluso disruptivos, pero los incomoda, como mínimo, la dialéctica altisonante y megalómana, sobre todo cuando viene de países que no están precisamente en condiciones de dar lecciones al mundo.

Los inversores, sin embargo, están acostumbrados a mirar los hechos más que las palabras. En el plano económico, lo que más ruido les hace es la continuidad del cepo. Entienden los riesgos de un levantamiento apresurado, pero ven con inquietud que no aparezca una hoja de ruta para normalizar el mercado de cambios. También ponen un signo de interrogación ante la ausencia de un proyecto nítido de reforma impositiva.

Hasta acá, ese directorio imaginario hace, aun con algunos reparos, una evaluación alentadora. La balanza parecería inclinarse a favor de invertir y arriesgar en la Argentina. Pero nadie que haya hablado con empresarios de talla internacional puede imaginar que solo miran la economía y las planillas de Excel a la hora de apostar por un país o por otro. Por el contrario, prestan especial atención a la calidad institucional, al clima general de negocios, a los indicadores de transparencia y de convivencia política, al respeto por las normas y por la división de poderes y a conceptos que pueden parecer abstractos, pero que son esenciales: seguridad jurídica y, sobre todo, previsibilidad. Miran la coyuntura, claro, pero también el largo plazo.

Cuando aquella mesa de directorio empieza a analizar los factores "cualitativos" que ofrece la Argentina poskirchnerista, se encuentra con muchas cosas que no han cambiado, incluso aquellas que serían más fáciles de modificar. La atmósfera de crispación, lejos de disiparse, se ha exacerbado. Los ataques a la prensa independiente se reproducen con metodologías distintas, pero con una virulencia equivalente a la que empuñabael populismo de izquierda: ya no está 6,7,8, el programa ultrakirchnerista que se ocupaba, desde la TV Pública, de denostar a empresarios, periodistas y dirigentes opositores, pero ahora hay batallones digitales que, orquestados desde el poder, funcionan con la misma lógica.

Los inversores ven a un gobierno que exhibe serias dificultades para lidiar con la crítica y con las diferencias. Al que plantea reparos o matices se lo atropella desde la cima del poder con una violencia verbal que registra pocos antecedentes. El discurso político ha incorporado el insulto y la descalificación grosera como si fueran códigos aceptables del debate público. Los desbordes de intolerancia, que suelen copiar modelos de otros liderazgos populistas, se hacen cada vez más burdos. ¿Puede haber una deriva autoritaria en la Argentina?, se preguntan analistas globales cuando ven que el Gobierno, por ejemplo, acaba de limitar por decreto el acceso a la información pública.

Entre los inversores aparecen dudas cuando observan la extrema fragilidad parlamentaria del oficialismo, pero esas dudas se convierten en preocupación y temor cuando ven que el Presidente, lejos de tender puentes y propiciar el diálogo, descalifica a los legisladores con generalizaciones insultantes. Observan a un gobierno con dificultades, incluso, para dejarse ayudar, que muchas veces desprecia a sus propios aliados y que, lejos de reforzar su estructura de sostén político, deja todo librado a un combate permanente de resultado incierto. En un almuerzo de empresarios extranjeros con diplomáticos de su país, buena parte de la sobremesa se la llevaron las preguntas sobre por qué Milei rompió relaciones con un aliado natural como debería haber sido Ricardo López Murphy v sobre cuánto resiste el precario equilibrio en el que parece balancearse la relación con Mauricio Macri. También sobre la inestabilidad que parece exhibir el vínculo del Presidente con su vicepresidenta. Tal vez los participantes de aquella sobremesa hayan evaluado con alivio algunas señales políticas de los últimos días, con una mayor apertura del Presidente para construir alianzas y proponer un diálogo con legisladores que ascendieron, sin escalas, del sótano de las "ratas" al pedestal de los "héroes".

Los potenciales inversores encargan informes sobre la situación argentina. Y en esos papers reservados, la candidatura de Ariel Lijo a la Corte aparece marcada con resaltador. ¿Qué confianza puede generar en esos sectores la incorporación al máximo tribunal de un magistrado que enfrenta un récord de impugnaciones por razones técnicas y morales? ¿Qué seguridad jurídica pueden sentir los inversores cuando se habilita una negociación oscura en la que todas las posibilidades parecen abiertas, hasta un pacto con el kirchnerismo para una ampliación de la Corte que favorezca su politización y el toma y daca?

Los inversores también ven con preocupación que un organismo tan sensible y estratégico como la SIDE esté manejado por una especie de "monje negro" al que el Presidente le hadelegado una enorme cuota de poder, perosin ninguna responsabilidad formal en la estructura de gobierno. Para los estándares internacionales, esoremitea un país institucionalmente débil, con interlocutores confusos y mecanismos poco transparentes. ¿Quién decide? ¿El ministro o el asesor? Son dudas que debilitan la confianza y generan incertidumbre.

En el plano cualitativo, seguramente se apuntarán también algunos logros significativos: ningún inversor dejaría de valorar la firmeza que ha exhibido el Gobierno frente a la extorsión sindical de los gremios aeronáuticos, ni los avances para reponer el imperio de la ley en la vía pública, con la eficaz aplicación de un protocolo antipiquetes, así como la denuncia contra los "gerentes" de la pobreza La aprobación de la boleta única y el impulso a la ley de ficha limpia son progresos que tampoco pasan inadvertidos para los actores internacionales que miran la calidad institucional de la Argentina.

Es probable que, a esta altura, aquel directorio imaginario decida pasar a un cuarto intermedio. Hay entusiasmo, pero también hay dudas: "Wait and see", dicen los estadounidenses. Esperar y ver. En los próximos meses tal vez quede más claro si el Gobierno aprende de sus propios errores y consolida un rumbo virtuoso o, por el contrario, acentúa su beligerancia y su iracundia con métodos que, inevitablemente, debilitan la convivencia y la institucionalidad. La inversión, después de todo, será el verdadero termómetro de la confianza que inspire la Argentina. La inversión es trabajo, es crecimiento, es desarrollo, es futuro para las nuevas generaciones. Y a esta altura del siglo XXI va donde pueda ser rentable, por supuesto, pero también donde encuentre un clima de armonía, transparencia y previsibilidad. Hoy están mirando a la Argentina con esperanza y con dudas. Será la calidad institucional la que tal vez incline la balanza.

# LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# La defensa del público es su libre elección

Es de esperar que la intromisión de la Defensoría del Público en los medios independientes llegue a su fin con la reciente intervención del organismo

a decisión del gobierno nacional de intervenir la Defensoría → del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual confirma lo que se venía sospechando desde hace más de una década: ese organismo, creado durante el gobierno de Cristina Kirchner, no solo tenía como objetivo el control y el intento de sometimiento de los medios independientes a los designios gubernamentales, sino también ser otra guarida donde ubicar amigos del poder para dilapidar fondos públicos en actividades innecesarias cuando no reñidas con la ley.

La actual intervención se fundamenta, además, en otro procedi- torial que titulamos "Avance del miento cuestionado: la titular de la Defensoría, Miriam Lewin, quien mantuvo su cargo hasta junio pasado, designó a su sucesora elevando su estatus de directora a secretaria. aunque no estaba habilitada para hacerlo. Se trata de María Celeste Conde, de estrecho vínculo con el nefasto extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella, actual presidente del Comité de la Cuenca del Río Reconquista en el gobierno de Axel Kicillof.

El trámite legal de sucesión, que Lewin incumplió, determina que la titular de la Defensoría del Público debe ser designada por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Previamente, se tienen que publicar el nombre y los antecedentes del candidato para habilitar un período de observaciones e impugnaciones, lo que no ocurrió.

La decisión de la intervención del organismo se adoptó a partir de un pedido de los diputados de Pro Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, entre otros. En él se da cuenta, además, de que se gastan 235 millones de pesos mensuales solo en sueldos de 140 empleados, que en su mayoría fueron promovidos a planta permanente con las categorías más altas. Las fuertes críticas giran también en la escasa actividad de la Defensoría, que, entre enero y junio de este año, gastó 1300 millones de pesos principalmente para compras y contrataciones que incluyen el alquiler de dos edificios, servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento, además de monitoreo de medios.

Según el presupuesto actual, la Defensoria del Público tiene prevista y disponible la ejecución de 2575 millones de pesos, los que, divididos por 140 empleados, dan un promedio de 18 millones por cada uno.

Desde estas columnas, en un edi-Estado sobre los contenidos periodísticos", dábamos cuenta ya en 2013 de otro punto clave por su gravedad institucional: la preocupante intromisión del poder público en la transmisión de mensajes mediante el control de la agenda de temas de los medios, una tarea por demás afin al kirchnerismo, no solo por medio de esta Defensoría, sino también mediante el uso de cualquier herramienta que se le presentara para intentar ejercer todo tipo de ilegal intervención en una actividad en la que el Estado nada tiene que hacer.

Relatábamos allí como ejemplo que la defensora del Público había inaugurado su cargo tratando de satisfacer una demanda de vecinos de Jujuy, inquietos porque la prensa no trataba los efectos que podría tener sobre su salud la utilización de un compuesto químico en los transformadores eléctricos. La entonces funcionaria se dirigió a Radio Nacional de Jujuyya Radio Nacional para gestionar la cobertura periodística del caso. Lo que pretendía ser mostrado como una vocación humanitaria cruzó una barrera nunca antes violada: hacer que el Estado ejerciera un control sobre los contenidos que merecían o no ser comunicados en la prensa; es decir, que el Estado estableciera una censura que, en aquel caso, sirvió no para prohibir, sino para promover una información.

Apenas publicado el editorial, sin la menor vergüenza, el organismo

salió al cruce diciendo que LA NACION veía amenazas donde en realidad había protección de derechos, que solo cumplía con proteger derechos de un público al que había que prestarle atención. ¿Y por qué no pedirles a los Estados por la cobertura de esos derechos basados en el análisis y cuidado que les compete respecto de cualquier actividad eventualmente perjudicial para la salud de la población? Una pregunta que, evidentemente, el supuesto "Estado presente" no solo nunca quiso responder, sino que siempre buscó la forma de tercerizar pese a que era su propia responsabilidad. Kirchnerismo explícito.

Once años después, la dudosa actividad de esa dependencia deriva en su intervención. En los fundamentos de esa medida, que se extenderá por 180 días, el Gobierno también carga contra la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio), puesto en marcha en 2020, ya durante el espantoso gobierno de Alberto Fernández, cuando se sospecha que ese organismo generó "un incremento en la contratación de personal, gastos operativos, financiamiento de manuales y publicaciones" de dudosa eficacia, y que se dedicó a estigmatizary perseguir a periodistas por sus opiniones contrarias a las políticas de gobierno, que se preocupó por controlar lo que se decía en redes sociales y contratar a asesores militantes, llegándose a utilizar partidas abultadísimas de dineros públicos en objetivos no autorizados. Todos fines espurios, cuando no ilegales.

La historia con el kirchnerismo resultó siempre circular: crear una dependencia para sacar de ella provecho político o monetario en favor de amigos del poder. Es hora de terminar con estas aberraciones que se jactan de reconocer derechos que terminan en beneficio exclusivo de determinados grupos, en claro y abierto desmedro de los verdaderos derechos del conjunto de la ciudadanía. Y de castigar con toda la fuerza de la ley a los responsables de semejantes irresponsabilidades.

de controlar a la prensa a través de

El hecho de que sea una cortina de humo para disimular la falta de una agenda legislativa de un gobierno que no tiene capacidad alguna para sacarla adelante no le resta un ápice de peligrosidad a este artefacto político que puede acabar representando una grave amenaza para nuestras libertades. En cuanto a los planes relacionados con la publicidad institucional, tampoco este gobierno es un ejemplo de buenas prácticas. Los partidos que lo integran han incurrido en el sectarismo y el favoritismo hacia unos medios determinados, señalando amigos y enemigos tanto cuando han ejercido el poder en el gobierno central como en las comunidades autónomas.

# **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

### Cachetazo

El Gobierno nos está mostrando de una manera directa, drástica y sin vueltas lo mal que estábamos viviendo, y cómo los gobiernos K nos iban adormeciendo, mientras año a año seguiamos perdiendo derechos y muchas cosas más. Puede ser que las formas no sean las que a mí más me gustan, pero este "cachetazo" no solo al bolsillo nos debe ayudar a reaccionar como sociedad. Este sacrificio no es gratis, porque hay muchos compatriotas que la están pasando mal, pero estamos a tiempo para poder ver una luz de esperanza en la Argentina y poder relanzarla al mundo. Yo estoy dispuesto a hacerlo para que mis hijos y nietos puedan vivir en un país mejor.

Miguel Martín y Herrera DNI14.525.621

### Transparencia

La aprobación en comisión del proyecto de "ficha limpia" es una buena noticia que va en la misma dirección que la boleta única de papel. No llama la atención la pertinaz oposición del bloque kirchnerista a las iniciativas, porque pierden las herramientas que les permiten colgarse de las listas y hasta lograr impunidad por los fueros. Este es el camino, purificar y transparentar el acto eleccionario. Será recién en ese momento cuando podamos afirmar que vivimos en una auténtica democracia basada en la libertad.

Enrique Vidal Bazterrica evidalbazterrica@gmail.com

do notas sobre el creciente

### Juegos de azar En el último tiempo he leí-

problema sobre el entretenimiento de azar online y las apuestas de la misma modalidad. Primero me da mucha lástima que muchos profesionales se aprovechen de esta situación, haciendo comentarios demagogos, que solo sirven para satisfacer la escucha del público. Está situación es muy seria y no empieza este año. Empieza cuando ambos gobiernos (CABA/provincia de Buenos Aires, sin distinción partidaria, porque estuvieron de acuerdo) años atrás aprueban las licencias para que las empresas de "juego de azar" obtengan su rendimiento económico, al igual que el Estado. Las empresas pagan un gran canon. Las políticas públicas les abrieron el juego, ya que necesitaban dividendos, más si hablamos de pandemia. Es una pandemia propiciada por el Estado. ¿No sabían lo que podía generar? Los profesionales que ahora hablan, ¿no sabían de esta situación? Todos sabían que podía

generarse. Entiendo que no es tan sencillo cancelar las licencias de esas empresas. Entendamos que es un gran negocio. Está instalado en las camisetas de los clubes. Por otro lado, tenemos la pobre salud mental en medio de esta debacle socioeconómica argentina, de la cual no se puede separar, ni tampoco producir en términos prácticos, sino que requiere un compromiso con buenas políticas institucionales. No se resuelve ni mágicamente ni rápidamente con prohibir. Este escenario complejo requiere la mayor integridad posible, en todo sentido. Desde el chico con su celular en su soledad, sea compartida o no. La familia (padres) en su propia vorágine tapaparches. Las instituciones con enormes grietas, que no pueden observar las demandas de los sujetos. Un gran Estado deficitario, que dejó de ser un Estado que piensa en la gente, en cuanto a sus problemas reales, para transformarse en recaudador.

Facundo Michelena DNI 28.482.372

### Lenguaje

Realmente mucha gente se sorprendió al escuchar el último audio que se dio a conocer del caso Fabiola. en el que el expresidente Alberto Fernández trata de "boluda" a su exmujer. Qué diferencia de lenguaje existe entre este y el utilizado por la expresidenta Cristina Kirchner cuando oportunamente se dieron a conocer audios donde trataba de "pelotudo" al exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Parrilli. ¿Acaso en esa oportunidad era gracio-



FACEBOOK Conflicto mapuche en Vaca Muerta. Bullrich enviaría a la Gendarmería



"Felicitaciones Milei-Villarruel. Tolerancia cero conterroristas, delincuentes, violentosy extorsionadores"

Luis María González Unamuno

";Bravo! No pueden hacer lo que quieran" Mirta Irrera

"Esos que se hacen llamar mapuches que se saquen el disfraz" Olga Roude

# OTRAS OPINIONES

ABC **ESPAÑA** 

# Un plan contra la prensa libre

nocontiene un vicio de origen y es que es el resultado, como confesó el propio Pedro Sánchezen su momento, de los cinco días de reflexión que el presidente se tomó tras conocer que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por presunto tráfico de influencias. Es, por lo tanto, un programa diseñado ad hoc, agrupando diversos elementos, con una premisa

MADRID. – El plan de acción para la clara que es defender al presidente y democracia presentado por el gobier- su esposa de los legítimos cuestionamientos planteados por los medios de comunicación.

El resultado es una colección caótica de medidas que van desde la transparencia y el buen gobierno de la administración pública hasta la reforma del Código Penal y otras normas, incluida la ley de protección de la seguridad ciudadana, que la izquierda llama "ley mordaza", pasando por un intento nada disimulado la publicidad institucional.

OPINIÓN 31 LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

so y ahora es intolerable? Los kirchneristas siempre evidenciaron su tendencia soez, incluso desde lo más alto del poder. Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Orgullo

Increíble casualidad: en el Día del Maestro, nuestro hijo Santino, de 19 años. diagnosticado con autismo desde los 3, debutó dando una clase de economía. Fue nombrado ayudante de cátedra de esa materia en la facultad donde cursa segundo año de Licenciatura en Historia, en la Uader, Entre Ríos, donde vivimos. Otro al que le tocó "romper paredes"; nosotros como familia fuimos "juntando" pedacitos de piedra todos estos años, tratando de que su camino fuera lo más transitable posible. El resto lo hizo él solo: luchó, siguió adelante, estudió, se bancó miles de injusticias, demostrándonos que todo es posible. Sobran las palabras: orgullosos de vos hijo siempre.

Germán y María Guglieri DNI 18.555.018

### Cantos de sirena

Es innegable que Franco Colapinto ya es uno de los personajes del año. En solo dos carreras en la Fórmula 1 ha demostrado su sapiencia automovilistica, logrando sus primeros cuatro puntos en la categoría. Franco es un joven de tan solo 21 años, buen mozo, simpático, con un futuro promisorio en el automovilismo, en especial en lo económico. Esta posibilidad se dará si quienes hoy lo rodean -familiares, amigos, directivos de su escudería-lo cuidan, ayudándolo a convertirse en un profesional de envergadura, sin salirse del camino de la conducta y la disciplina. Ya han aparecido a su alrededor señoritas muy simpáticas y amables que intentan hacerle creer que es más de lo que realmente es. No existe nota periodística en la cual no se mencione el "éxito" que tiene con las mujeres y el que con seguridad tendrá. Quienes lo rodean deben guiarlo y protegerlo. Hacerle comprender que es más fácil circular a 300 km/h en un auto de Fórmula l que sobrevivir a los cantos de sirena que ya se oyen demasiado cerca. Nuestra historia deportiva está colmada de campeones de triste final. Nadie desea para un joven de 21 años un final como los muchos que conocemos. Gabriel C. Varela

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de

gcvarela@hotmail.com

espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar

documento. Por razones de

o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) POLÍTICA

# Milei, la larga marcha de nerd a rosquero argento

Laura Di Marco

PARA LA NACION-

n político que estudió con Javier Milei en su juventudy que frecuentaba su casa familiar lo describe como un nerd. En aquella época, lo mismo pensaba el padre del Presidente, aunque talvez sin ponerle esa palabra tan sofisticada. Digamos que ninguneaba al hijo y se resignaba a su perfil encerrado, obsesionado con los libros y de escasas habilidades sociales. Padree hijo nunca se llevaron bien. Peroeltiempopasóy el nerd devino en un rockstar libertario que, eso si, seguía odiando la rosca.

"Lo bueno es que a Kari le encanta", solía decir el Milei candidato, durante la campaña. Se refería, claro, a las habilidades políticas de su inseparable hermanisima Karina Milei. Pero un día, ya en el poder, Milei se chocó de frente con la despreciable casta que le mostró su propio scrum: una mayoría de dos tercios en el Congreso. Peligrosa mayoría para un hipotético juicio político, tal como viene amenazando el kirchnerismo en la eventualidad de que a Milei se le apagara el romance con la sociedad.

Como dice el politólogo Federico Zapata, de la consultora Escenarios: "Milei había elegido a unos enemigos perfectos, los políticos del Congreso y la Justicia, ambos sectores con pésima imagen; el problema es que subestimó su poder". Luego, recalculó.

Fue el viernes 30 de agosto cuando, de pronto, despertó su rosquero interior: ese día, por primera vez, recibió a los jefes de los bloques aliados. Le seguirían varias reuniones más con senadores y diputados afines, y, anteayer, la frutilla del postre: un asado a lo Menem en el mítico quincho de Olivos, donde mimó a los "87 héroes", fruto de la rosca, que blindaron el veto presidencial al aumento de las jubilaciones. Los convocó a formar un "scrum" oficialista capaz de bloquear la desestabilización económica promovida por los "degenerados fiscales". Un gesto para el círculo rojo.

Hace poco más de un mes, en la Casa Rosada, mientras Milei almorzaba panchos con mostaza con Demian Reidel, un economista de perfil bajo e influencia alta, un funcionario destacó lo afortunado que era por carecer de una oposición sólida. Milei recibió el comentario casi ofendido y, en cambio, ensalzó su propia rosca: "Algo habremos hecho nosotros para quebrarlos", le enrostró.

Un libertario de la primera hora asegura que ahora compiten entre los hermanos por la rosca. Al parecer, Karina no quiere perder protagonismo ni poder: esa sería una de las razones por las cuales no quiere una fusión con Mauricio Macri, que la llama despectivamente "la vendedora de tortas".

Algunos diputados aliados cuentan que Karina los reta cuando le envian un mensaje directamente a su hermano por Whats-App sin antes consultar con ella. Nace un nuevo doble comando entre los hermanos Milei?

Otro síntoma de que la rosca evoluciona fue la foto de esta semana -idea del cada vez más influyente Lisandro Catalán, mano derecha de Guillermo Francosque muestra a Karina, Santiago



### Mientras ensaya su nuevo rol de rosquero argento, Milei parece cómodo gobernando el caos

Caputo y al propio Francos en una forzada armonía.

La foto del trío expone más el conflicto que la unidad ficcionada. Después de sentirse desautorizado por Caputo en algunos de sus anuncios en su informe de gestión frente al Congreso, por primera vez Francos se plantó. ¿Amagó con irse? No, pero casi. Los hermanos Milei se asustaron. Francos es la esencia de la rosca. Y de la más clásica y, por ahora, no tendría re-

emplazo en el universo mileísta. Un dato de color, aunque con significado político. En la foto posteada por Catalán destaca el pelo de Santiago Caputo. El monje negro de Milei aparece, informal, con una camisa rosa fuera del pantalón y el pelo enloquecido. Como se preguntaba The Guardian en un recordado artículo de 2023, ¿el populismo de derecha es una cuestión de pelo? El popular periódico inglés marcaba la coincidencia entre las frondosas cabelleras de los actuales líderes mundiales de derecha, entre los que incluía a Trump y, por supuesto, a Milei, entre otros.

Es cierto que a Milei se le alinearon los planetas: el sistema tradicional de partidos -el viejo orden, digamos- está destruido. Salvando las distancias, Zapata lo compara con la implosión de la Unión Soviética. Y en esa caída es crucial la destrucción total de Juntos por el Cambio. La consultora Fixer tie-

ne a todos los políticos con mayor imagen negativa que positiva y al propio Milei con una leve baja en su buena imagen. Lo mismo registran otras consultoras.

Sin embargo, ninguna fuerza política es capaz de capitalizar esa caída. El kirchnerismo, devenido en partido vecinal de la tercera sección electoral del conurbano, registra una novedad: la vicepresidenta Victoria Villarruel mide mejor que Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Incluso a nivel nacional está por encima del propio Milei. Más motivos para acelerar la rosca.

Y es por ese derrumbe del viejo orden que los trolls libertarios se dedican a atacar a otro engranaje crucial: el sistema tradicional de medios. La idea no es novedosa. En su momento lo intentó La Cámporay, más tarde, Marcos Peña como monje negro de Macri, ninguneó, subestimó a los medios tradicionales privilegiando a los recursos tecnológicos a través de videos en redes. La diferencia es que nunca fueron tan a fondo como ahora. De allí que algunos analistas crean que estrellas del streaming peronista como Tomás Rebord o famosos tuiteros libertarios como el Gordo Dan-cuyo nombre reales Daniel Parisini- podrían ser candidatos en 2025 como postulantes absolutamente fuera de la caja.

Claro que, como ocurre en las parejas monogámicas, nadie entra a un corazón ocupado. Es decir: ningún tercero destruye algo que no haya estado previamente roto o, al menos, seriamente resquebrajado. De allí el éxito del incipiente perfil rosquero de Milei. La estrategia es perforar a la UCR, a Pro y al peronismo en su guerra sucesoria y llevarse pedacitos de

todos ellos. ¿Su objetivo? Es claro: crear una nueva coalición liderada por los libertarios de cara a 2025.

El dilema de la oposición política es que devino en un fragmentado reino de corazones rotos y que allí donde debería haber liderazgos claros hay desorientación. Hasta Cristina parece perdida: ahora, hasta le preocupa el déficit fiscal.

Hoy por hoy la UCR, partida virtualmente en cuatro sectores, también quedó al borde de la implosión. Como dice un legendario dirigente radical, furiosamente enfrentado al presidente de la UCR, Martín Lousteau. "El problema de los cinco diputados radicales que blindaron el veto de Milei (cuatro de ellos fueron sancionados) no es que hayan votado diferente de su bloque, sino la foto en Olivos. Ellos no son la infección; son la fiebre. La verdadera infección es el estilo personalista, concentrado, porteñista y egocéntrico de un presidente (de la UCR) sin liderazgo".

Lousteau responde al tropel de críticos de su propio partido replicando la narrativa de su antigua jefa Cristina Kirchner, de la que cada vez está más cerca: los radicales que votaron con Milei, dice, recibieron prebendas. Pero ¿qué piensan esos radicales con peluca?

Con su partido roto y un mileísmo sin estructura, creen que podrían ser ungidos candidatos a gobernadores por LLA en sus distritos. Los radicales orgánicos los tildan de "ingenuos" por esa ilusión. El tucumano Mariano Campero parece el más atrevido en la jugada: fue el único comensal, entre los cinco rebeldes de la UCR, que el martes asistió a Olivos.

Mientras ensaya su nuevo rol de rosquero argento, Milei parece cómodo gobernando el caos. •

www.miclub.lanacion.com.ar

# LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanucion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



### MANUSCRITO

# Papelitos y democracia

Luis Cortina

-LA NACION-

esde hace años uso un tarjetero/portadocumentos que, como en otros aspectos funcionales de mi vida, suele convertirse en un desorden absoluto cinco minutos después de que lo haya vuelto a ordenar. Nada extraordinario: allí conviven DNI, licencia de conducir, cédula verde (aunque hace mucho que ya no es verde) del auto, tarjetas bancarias y hasta una tarjeta de cartón que, ante cualquier emergencia, anuncia que padezco diabetes. Desde hace más de 35 años meacompañaparaalertaralqueme encuentre sobre la causa real de un eventual desmayo producto de una

inesperada hipoglucemia. A riesgo de spoilear, y para tranquilizar al lector, nunca tuve que pasar por eso.

¡Ah! También suelen poblar esos pequeños sobres diferentes tickets de cajero automático, detalles de compras cotidianas, etc.

El fin de semana estaba abocado a esa tarea de volver a poner cada elemento en su sitio y de tirar en la basura esos papeles que, como bien suele decirme mi mujer: "¿Para qué guardás tanto papelito inservible?", cuando en la última hoja aparecieron varios talones de un color celeste, con aspecto e información de documento público.

No pude evitar un dejo de nostalgia. Eran las constancias de haber cumplido el deberde ir a votar en todas las elecciones -presidenciales, legislativas, PASO y alguna que se me debe olvidar-desde que tales actos dejaron de asentarse en la vieja y querida libreta verde (analógica, obviamente) y en la celeste que la reemplazó en 2009.

Ya no conservo la verde (su estado ya era bastante calamitoso, después de treinta años de andar en bolsillos de pantalones, sacos y valijas), pero sí su reemplazo color cielo. Allí aún puede verse que los últimos registros son en agosto y octubre de 2011 (PASO y elección nacional). Desde entonces hasta la presidencial de 2023, un cálculo a vuelo de pájaro muestra que tendría al menos 12 tickets firmados y sellados por el correspondiente presidente de mesa como constancia de mi asistencia a los comicios. Asistencia perfecta.

Poco después de aquella elección, va saben, el DNI se transformó en una tarjeta totalmente digitalizada, mucho más práctica, claro, aunque todavía le queda un paso pendiente que obliga a que el registro de haber cumplido te lo entregan en un rectángulo de papel. ¿Hay que guardarlo? ¿Qué pasa si no lo hago? Y lo más importante, para alguien desordenado como vo: ¿dónde se guarda?!

Seguramente muchos se habrán ido desprendiendo de esos testimonios, acaso confiados en que en este país nunca nadie te pide nada (si ni las multas por no votar se pagan ni te impiden volver a hacerlo).

Yo no. Hasta este domingo, Pero

Arrojar esos papelitos al cesto me hizo pensar en por qué era tan importante guardarlos hasta ahora

arrojar esos papelitos al cesto me hizo pensar en por qué era tan importanteguardar esas huellas de participación democrática hasta ahora.

Los mayores me entenderán: el 30 de octubre de 1983 estaba a punto de cumplir 25 años e iba a votar por primera vez. Había ingresado en la edad habilitante en plena dictadura militar, y poder ejercer ese derecho por primera vez fue una marca indeleble, que necesitaba ser ratificada a cada paso.

No me gusta dar lecciones ni que me las den. Y soy consciente de que la tan vapuleada democracia aún tiene muchas deudas con los argentinos, incluida la monetaria. Conmueve (al menos a mí, pese a que no soy radical y no lo voté) volver a escuchar el Preámbulo de la Constitución en el vozarrón de Raúl Alfonsín en 1983, igual que muchos discursos posteriores. Incluso aquel de que con la democracia "se come, se educa, se cura", a sabiendas de que hasta ahora no fue una garantía.

Pero sufrimos tanto para llegar hasta acá que, créanme, no vale la pena cambiar de régimen, y sí vale la pena seguir intentándolo, sin autoritarismos pese a que puedan esconderse en una mayoría circunstancial. Para esto, ya no es necesario guardar papelitos. •

# Aseo perfecto

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Constanza Bertolini



USHIKU, JAPÓN > omo Eleonora Pucci, la restauradora que tiene a cargo en la Galería → de la Academia de Florencia la limpieza del hombre más admirado del mundo (el David de Miguel Ángel), la estatua del Buda también tiene quien cuide de su aseo en Ushiku, al noroeste de Tokio. La oreja derecha le queda reluciente a Kazuyoshi Taguchi cuando termina su tarea, tanto que por su labor este lunes recibió un reconocimiento a la

"eliminación de hollín" de parte de limpiadores veteranos. Emplazada hace treinta años, la imagen de acero cubierta en bronce se levanta a 120 metros del suelo. Sus dimensiones, explican, tienen una justificación: doce son los rayos de luz que surgen del Buda hacia el mundo. Los que visitan el lugar, a poco más de una hora en tren desde la capital de Japón, pueden ingresar hasta la altura del pecho del Buda, que es en sí mismo un edificio con mirador, museo temático y centro de adoración. •

**CATALEJO** 

Juego macabro

### Pablo Sirvén

Un niñito de cuatro años juega en una plaza con una pistola. Décadas atrás solía ser un juguete bastante común para los varones. El revólver a cebita (un término que que dó olvidadoenel fondo de viejos diccionarios) permitía una detonación sin peligro para los que jugaban al poliladron.

Hoy en día está cancelado, y con justa razón. Lo mismo que las metralletas y demás armas de plástico, u otrosmateriales, que imitan a las verdaderas. Ya hay demasiada violencia en el mundo real como para que los chicos la parodien lúdicamente.

Pero lo que pasó en la habitualmente tranquila Plaza 1810, de la localidad de Lobos, no fue ningún juego. El pequeño encontró una Bersa 9 milímetros modelo Thunder de verdad, cargada y lista para usar, que tenía pedido de secuestro del Departamento Judicial de Quilmes. No hubo una desgracia de milagro.

Esto sucedió el lunes, pero al día siguiente, un transeúnte encontró escondida entre un ligustro del mismo paseo público una mochila con otra arma similar, cargadores y chaleco antibalas.

¿Policías que expresan algún malestar? ¿Malhechores de alta gama que cancherean así su impunidad? Vaya a saber qué diabólica intención se esconde tras un enigma que rozó la tragedia. •



Club LA NACION

SUSCRIBITE

Hablanos por whatsApp: (11) 5799.3654 o si preferís llamarnos: (11) 5199.4794

OHLALA! Living LUGARES







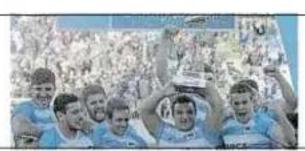

La 'Triple Corona' del sur Los Pumas vs. Sudáfrica y el sueño de vencer a las tres potencias australes en el mismo año

Cambio de planes Tras la batalla en Santiago, Gallardo no podrá jugar el superclásico con el equipo ideal > P.2







Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes 🗶 @Deportesl.N 🚮 Facebook.com/Indeportes 🖾 deportes@lanacion.com.ar

# El precio de un campeón

Jon Rahm, ganador de dos majors, se resistía a los petrodólares del LIV, pero aceptó el cambio y acaba de adjudicarse el título de la temporada 2024 de la liga árabe; una cuenta que no para de crecer y un futuro incierto



Rahm ganó US\$22 millones tras su paso por Chicago: cuatro por alzar el torneo y 18 por el bonus de la temporada del LIV INSTAGRAM JONRAHM

Gastón Saiz

LA NACION

Tenía sus principios, pero los cambió. No pudo resistirse ante la tentación de los petrodólares. Antes del arranque del US Open 2022, adonde llegaba como defensor del título, el golfista Jon Rahm mostraba su resistencia frente al atropello económico del LIV, la liga árabe que desestabilizó el statu quo del golf mundial a golpe de billetera y que por entonces ya sostenía un conflicto en escalada con el PGA Tour. "Sí, los premios del LIV son excelentes. ¿Pero mi estilo de vida cambiaría si tengo 400 millones de dólares? No, no cambiaría en lo más mínimo. Podría retirarme ahora y tener una vida muy feliz sin volver a jugar al golf. Nunca jugué por razones de dinero, juego por amor a este deporte y quiero competir contra los mejores", aseguraba el español. Sus palabras fueron valoradas y aplaudidas.

Pero hubo más miga del hombre oriundo de Barrika en aquella conferencia de prensa, antes del comienzo del US Open en Brookline, Massachusetts. Parecía que al Nº 3 del ranking de entonces, el circuito comandado por Greg Norman no le cuadraba por ningún lado. "Entiendo el aliciente que tiene el LIV -por decirlo de formaamable-, y las razones por las que muchos jugadores lo eligieron. Para ser honesto, el formato no me atrae. Tres vueltas sin cortes para mí no es golf. Quiero jugar contra los mejores del mundo con un formato que se usa desde hace cientos de años", afirmó convencido. Sin embargo, aquella certeza a mediados de 2022 se esfumó con una oferta imposible de rechazar: un año y medio después, en diciembre de 2023, firmó uno de los contratos más suculentos en la historia del deporte: se alineó con el LIV por un monto que merodeó los 400 millones de dólares. Una noticia inesperada que provocó un terremoto para el golf mundial.

"Sé que hay gente a la que no le va a gustar y que no lo va a entender. Todo cambio brusco como este genera emociones distintas, pero mi esencia no cambia. Mi objetivo va a seguir siendo ganar todos los torneos grandes que pueda. Ahora, en lugar de estar persiguiendo récords, voy a intentar crear una historia desde cero para que otros en el futuro intenten superarla. Me motiva mucho crear esta nueva historia. Ojalá en el futuro haya niños que quieran batir marcas que yo vaya dejando", se justificó Rahm, luego de estrechar su mano derecha con el Gran Tiburón Blanco. Continúa en la página 2

# **POLIDEPORTIVO** » GOLF Y FÚTBOL



El acuerdo entre Rahm y Greg Norman, responsable del LIV

# Un competidor voraz que espera la unificación con el PGA Tour

"Cuando te tiran una gran cantidad de dinero en la cara, tus sentimientos cambian", dice Rahm

Viene de tapa

Hasta ese entonces, el español, que se había adaptado a la perfección a la vida norteamericana tras su paso por Arizona State University, era un golfista que se encaminaba rápidamente al Salón de la Fama, a partir de la convicción en sus habilidades para ser un gran campeón, su fortaleza mental y la solidez en todas las facetas de su juego. A los 28 años ya había ganado dos majors (US Open 2021 y Masters 2023), once títulos del PGA Toury 10 del European Tour, además de haberse trepado al Nº 1 de mundo el 19 de julio en 2020 y por un total de 52 semanas. Ante una situación deportiva y económica inmejorables, no existía otra razón que multiplicar su dinero por la que Rahm podría decidir cruzar de vereda e incorporarse al circuito financiado por fondos árabes, que desde su nacimiento no paró de generarle una sangría de jugadores al PGA Tour.

Cuando todo hacía pensar que seguiría fiel a la gira de Jay Monahan, rubricó el contrato con el LIV varrancó 2024 como miembro de esta gira de torneos espaciados y a 54 hoyos que prioriza el show. Las críticas arreciaron por sus contradicciones y por lo que se consider ó una traición. Contra la coyuntura y en su primera temporada en el LIV, el último domingo terminó llevándose el premio mayor. No dejó ni las migajas: con un total de-ll golpes en la última escala en Chicago, se proclamó campeón en la categoría individual de la gira saudí y se impuso en la clasificación general por delante del

chileno Joaquín Niemann (-8) y de Sergio García (-8). Fue su segundo triunfo en la temporada, tras obtener el primer trofeo en el Reino Unido a finales de julio.

Las montañas de dinero vuelven a tapizar el paisaje de Rahm: con su victoria en Bolingbrook Golf Club, el fanático de Athletic de Bilbao embolsó cuatro millones de dólares, a los que se sumó un bonus de 18 millones por haberse coronado campeón de la temporada, además del famoso anillo con el que LIV Golf premia a sus ganadores cada año, lo más parecido a la NBA. Su campaña resultó muy sólida porque prácticamente no se bajó del top 10 en todo el calendario: además de sus éxitos en Chicago y Reino Unido, le agregó un segundo puesto, tres terceros, un cuarto, un quinto, dos octavos y dos décimos, en una gira cuyos certámenes tienen muchos menos participantes: 54 contra los 150 golfistas que actúan en el PGA Tour.

Si se hila más fino en los números, Rahm lleva ganados 35.226.805 dólares en todo el año, al sumar los 22 millones de dólares del triunfo en Chicago más el bonus de la temporada, las ganancias en los otros torneos del LIV y el dinero que consiguió en los tres majors disputados este año (no jugó el US Open por una lesión). Eso sí, está lejos del rédito económico que obtuvo Scottie Scheffler, el N° 1 del mundo, solo en concepto de premios en el PGA Tour: nada menos que 62.228.357 dólares.

A la cantidad ganada por Rahm todavía hay que añadir lo que pudiera recaudar en los tres torneos

que tiene previstos jugar correspondientes al DP World Tour: Open de España, Alfred Dunhill Links Championshipy Andalucía Masters. Pero su regreso a Europa es espinoso y hasta peligró, ya que el vasco tuvo que apelar ante las sanciones económicas que le impuso la gira del Viejo Continente por su membresía en el LIV.

Rahm, aquella fiera descontrolada del pasado que mutó en un competidor mucho más enfocado, trazó un repaso de su primera temporada en el LIV: "Ha sido... no diría un camino lleno de baches, pero definitivamente ventoso. Me uní al LIV confiando plenamente en que podía tener un shock y lidiar con las emociones de esa decisión, el impacto de los medios de comunicación, bueno y malo, y luego salir a la temporada tratando de ganar, intentando conseguir un equipo unido". Además, sacó a la luz una cuestión íntima: "Entre todo eso surgió la situación personal con los problemas de mi mujer Kelleyyel embarazo, es algo que hace que desde prácticamente abril no fuera nada fácil. Estar fuera en Europa durante un mes mientras ella estaba lidiando con esoy lejos de la familia no fue sencillo".

Lo más brillante de su triunfo en Chicago fue su anillo de campeón. Se trata de una pieza diseñada por el famoso joyero Ben Baller de 5,78 quilates de diamantes blancos, 1,2 quilates de esmeraldas verdes naturales, detalles de esmalte UV verde que brilla en la oscuridad, un quilate de diamantes negros y oro de 14 quilates, con un peso de 84,8 gramos. Pero lo más sorprendente es que cuenta con un marcador de pelota oculto con un código QR en relieve que vincula directamente al video de su momento ganador, para que el vasco reviva cuando quiera su instante de gloria en el LIV.

En una entrevista que brindó hace siete meses a Dylan Dethier para "Breakthrough", emitido por YouTube, Rahm esgrimió las dos razones que lo llevaron a pasarse al bando árabe. "Cuando comenté aquello[enjuniode 2022] lo decía en serio y era verdad. Había mucha división entre ambos circuitos. Ahora bien: cuando te tiran una gran cantidad de dinero en la cara, tus sentimientos cambian. Intento no ser una persona materialista, pero también le debo a mi familia prepararlos para el éxito lo mejor que pueda, y creo que tener hijos cambió eso bastante. Así que el dinero es parte de ello; no voy a mentir. Pero cuando dije aquello no era del todo consciente porque realmente no lo entendía". El vasco también detalló el otro factor para el cambio: "Lo que abrió un poco la puerta fue el acuerdo entre el PGA Tour y el LIV. Así que cuando eso sucedió, pensé, bueno, definitivamente nos estamos uniendo. Algo está sucediendo, así que pensé que me debía a mí mismo escucharlos".

¿Qué será del futuro deportivo de Rahmbo? Seguramente respetará el contrato que lo une por varios años con el LIV, a la espera de que algún día se concrete la tan mentada unificación de calendarios con el PGA Tour, que está madurando, además de la posibilidad de poder volver a sumar puntos para el ranking mundial, otra de las restricciones que todavía pesan sobre la liga árabe. Mientras tanto, se perfila para seguir festejando en los greens y engrosando su va impresionante cuenta bancaria. •



Gallardo dialoga con el juvenil Mastantuono, una de las opciones para reemplaza

# Gallardo: el clásico no se descuida, pero la Copa manda

Boca volverá a cruzarse en la vida del DT, que hasta el sábado evaluará opciones con el equipo

Juan Patricio Balbi Vignolo

PARA LA NACION

Sin descanso. Tras una nueva batallafísica en Santiago de Chile, River no detiene su marcha en la semana más determinante del año. Con el trabajado empate 1-1 en la mochila de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la delegación millonaria regresó ayer por la tarde a Buenos Aires en vuelo chárter y desde el aeropuerto se dirigió hacia el River Camp, en Ezeiza, para afrontar la primera de las tres prácticas previas al superclásico. Porque la noche trasandina dejó heridas que obligan a trabajar, aguardar por evoluciones y hasta cambiar algunos planes. Gallardo sabe más que nunca que deberá meter mano.

"Tengo que evaluar las condiciones en las que terminaron los jugadores hoy para ver cómo nos recuperamos. Sabemos la importancia que tiene el partido del sábado para nosotros y para los hinchas, pero en esta seguidillas de partidos de mucha intensidad y roce físico hay un desgaste lógico", dijo el Muñeco en la conferencia de prensa luego del encuentro. Y esas primeras respuestas llegaron cuando ya entraba la noche del miércoles: en un entrenamiento mayoritariamente regenerativo tras el viaje, fueron evaluados Fabricio Bustos, Matías Kranevitter y Maximiliano Meza, los tres futbolistas que encendieron las alarmas en Chile.

A priori, Bustos y Kranevitter,

con sendos golpes que los dejaron sentidos, se encuentran bien, pero el DT deberá definir si el volante puede ser titular ante Boca ya que quedó más dolorido que el lateral. Mientras que Maxi Meza, quien fue reemplazado por Facundo Colidio a los 18 minutos del segundo tiempo tras un doloroso resbalón que lo dejó sentido, está seriamente en duda para los próximos dos juegos: tiene una fatiga muscular en el aductor y este jueves podría realizarse estudios médicos para conocer más a fondo el grado de su problema físico.

Aunque resta la confirmación del cuerpo técnico, internamente su presencia en la Bombonera parece descartada para aguardar una pronta evolución de cara al próximo martes copero. ¿Sus posibles reemplazantes? Facundo Colidio o Pablo Solari para volver al esquema con dos atacantes o mismo el ingreso de un volante ofensivo (Manuel Lanzini o Franco Mastantuono. candidatos) para sostener el dibujo actual.

"Intentaremos evaluar en estos dias quiénes son los que están para jugar. Después del sábado tenemos un día menos de recuperación. Es poco tiempo, entonces hay que evaluar bien. Tomaré la decisión en las horas previas al partido", agregó el Muñeco, que tendrá por delante una difícil decisión. Porque el primer duelo frente a Colo Colo dejó un panorama demasiado abierto de cara a lo que viene: la idea de repetir

# » POLO Y RUGBY

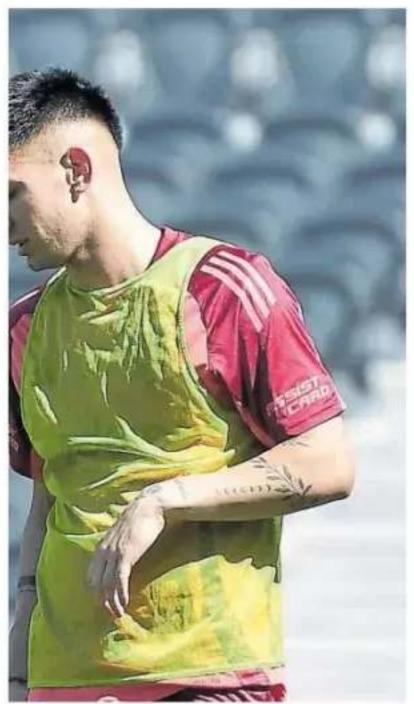

r a Meza en la Bombonera

PRENSA RIVER

el equipo con mayoría de titulares, entre lesionados, desgastados y suspendidos (Paulo Díaz fue expulsandoy no jugará la vuelta), hoy parece mucho más dificil con la obligación de ganar en el Monumental para clasificarse a semifinales.

Sumado a eso, aunque el calendario presenta los tres días completos (miércoles, jueves y viernes) de recuperación que en la filosofía de Gallardo son necesarios para repetir un equipo de forma consecutiva al cuarto día, luego del clásico tendrá solo domingo y lunes. Un escaso tiempo de descanso y trabajo para luego definir el martes su suerte en la Copa Libertadores, el gran objetivo a alcanzar. Por eso, sin descuidar la trascendencia que tiene un superclásico por su impacto anímico, el entrenador millonario aguardará hasta último momento para conocer la evolución de sus jugadores y rotar lo justo y necesario. Puertas para adentro, hoy no se especula con la posibilidad de la aparición de un equipo 100% alternativo.

A lo largo de los primeros ocho partidos que lleva el nuevo ciclo de MG, solamente frente a Gimnasia (1-1) en La Plata movió todas las piezas del equipo con los habituales suplentes. Y el plan no funcionó: fue el partido que más sufrió, justamente entre los dos juegos contra Talleres en los octavos de final. Aquel indicio, en un duelo que no tiene la potencia del cruce con Boca en la Bombonera, es otro anclaje de cara a lo que vendrá para el Muñeco, que lleva tres triunfos y cinco igualdades, con 10 goles a favor y 5 en contra, mientras busca una versión futbolística con más volumen y más regular.

En medio de esa necesidad de seguir ganando tiempo para construir, River prepara un incómodo superclásico que no puede ni mirar de reojo ni dejar de lado. Aunque el martes en el Monumental intentará volver a meterse entre los cuatro mejores de América para quedar a solo tres partidos de conquistar la Libertadores, el primer cruce con Boca tras el regreso de Gallardo tiene un condimento especial. Y el resultado impactará directamente en el estado de ánimo de un equipo que sufrió heridas en Chile y que todavía no ha encontrado esa estabilidad necesaria para dar un salto de calidad.

# La Hache dio el golpe en el Jockey: le ganó a Dubai

Disputará la final con Scone, el sábado próximo, en San Isidro

La Hache dejó mudo a La Natividad. Hilario Ulloa y sus compañeros silenciaron el estruendo del polo dinámico y efectivo de los Castagnola y, tras imponerse 11-10, pasaron a la final del Abierto del Jockey. Su adversario en la definición del sábado, en la cancha 1, será Scone. La organización del australiano David Paradice, con Adolfito y Poroto Cambiaso, más Lukín Monteverde, venció 12-9 a Black Hound, en la otra llave. De este modo, La Hache y Scone volverán a verse las caras, ya que compartieron la Zona By en aquel cruce salió victoriosa la formación de Adolfito (12-9).

El partido reunió todos los condimentos: buen juego, entrega, grandes goles y un alto contenido emocional. El desarrollo de la primera parte no presagiaba un vuelco tan pronunciado y menos un desenlace tan dramático. Hasta el quinto período, La Hache exhibió solidez defensiva, precisión ofensiva y disciplina en la marca. "Mejoramos mucho", reconoció Tomás Panelo. "Benja fue más atrás que en otros partidos y yo me posicioné más en el medio. La idea era mover la bocha y creo que lo hicimos bien", completó el encargado de custodiar a Jeta Castagnola.

Dubai-La Natividad caía holgadamente (estuvo 3-10 a los dos minutos del quinto chukker) y sin rebeldía. Y contra el abismo, sacó su orgullo, le brotó el gen Castagnola a los hermanos, asomó la clase de los tres 10 de handicap y remontaron. Igualaron en 10 cuando restaban dos minutos para la última campana. "Creo que en el quinto chukker el juego se enredó y eso nos perjudicó. Sumale un par de errores nuestros también", analizó Hilario. Tommy Panelo agregó: "Me parece que los referis empezaron a cobrar todas las chiquitas".

De golpe se desmoronó la firmeza, perdieron la disciplina, la concentración y llegaron las faltas. En ese fatídico parcial, La Hache cometió más penales que en todo el resto del juego. Los verdes arrancaron fuerte el sexto chukker v empataron. La Hache no se amilanó. Afloró el temperamento de un equipo de jóvenes que salieron a buscar el del triunfo. Y sobre esa templanza retomaron el control, generaron una infracción y desde las 60 yardas, a noventa segundos del cierre, la precisión y seguridad de Benja Panelo le devolvieron el alma al cuerpo a La Hache. Recuperó el aliento y se largó a celebrar el pase a la gran final.

Por la mañana, en Pilar, Scone seimpuso a Black Hound, por 12-La formación capitaneada por Santiago Toccalino no contó con Pancho Bensadón. El delantero fue reemplazado por Gerónimo Obregón. El tándem de cascos albicelestes controló siempre el partido, sacó una buena diferencia y vivió de la renta. •



Bertranou busca el pase en el triunfo contra Sudáfrica en 2018, en Mendoza

GETTY

# Un triunfo contra los Springboks para viajar a un plano desconocido

Los Pumas nunca pudieron vencer a las tres potencias del sur en el mismo año

Alejo Miranda PARA LA NACION

Es el partido del año. Los bicampeones del mundo llegan a la Argentina con el título en juego. El Rugby Championship está en manos de los Springboks y sólo los Pumas se los pueden birlar, hazaña mediante, en los últimos dos partidos. Para el seleccionado argentino el campeonato es un objetivo, por ahora, lejano. Antes tienen su propio umbral por alcanzar:vencera las tres potencias del sur en el mismo año por primera vez, gesta que lograron sólo dos

equipos en toda la historia. El sábado los Pumas jugarán su último partido del año en la Argentina. A las 18, recibirán en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero a Sudáfrica, por la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship 2024. El epílogo será siete días más tarde en Nelspruit. Invictos y con ocho puntos de ventaja, los Springboks necesitan un empate para ganar el certamen por segunda vez, la primera en un formato integro tras ganar la versión reducida de 2019. Las múltiples combinaciones matemáticas los favorecen. Los Pumas deberían ganar los dos partidos por más de siete puntos y al menos uno con punto bonus (tres tries más que el rival). Utópico.

Mucho más terrenal es el objetivo inmediato de ganar en casa. Una misión posible a partir de los gratos antecedentes inmediatos, como el lucido triunfo ante Nueva Zelanda en Wellington y la espectacular goleada ante Australia

en Santa Fe. Sudáfrica evidenció estar un escalón por encima del resto, pero llega a la Argentina sin la mayoría de sus principales figuras. Más allá de que ostentan el plantel más profundo y parejo del mundo, no deja de ser un aliciente adicional para alcanzar la 'Triple Corona' en versión hemisferio sur.

El término de 'Triple Corona' se emplea tradicionalmente en el torneo de las Seis Naciones entre las Home Nations (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda). Aquél que logre imponerse a los otros tres rivales en el mismo certamen, independientemente de lo que ocurra ante Francia e Italia, se hace acreedor de este título honorífico. Vencer a los Springboks el sábado redundaría en un logro mucho mayor dado el poderío de los rivales. A punto tal que sólo dos seleccionados en toda la historia lograron vencer a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia en el mismo año: Irlanda e Inglaterra, en dos ocasiones cada uno.

Muy pocos antecedentes

El último en conseguirlo fue Irlanda. En 2022, en medio de un invicto de 17 partidos, derrotaron dos veces a los All Blacks como visitantes en la ventana de junio para quedarse con la serie (2-1), y en noviembre superaron en Dublín a Springboks y Wallabies. La racha ganadora finalizó en los cuartos de final de Francia 2023. Previamente habían sido los propios irlandeses en lograr este hito, en 2016, cuando vencieron a Sudáfrica como visitantes en junio, en noviembre por primera vez en su historia a los All Blacks (en Chicago) y luego a los australianos en casa.

Previamente, el único seleccionado que pudo con las tres potencias del sur en un mismo año había sido Inglaterra. Y lo hizo en años consecutivos: en 2002 redondeó una brillante ventana de noviembre en Twickenham bajando a los tres gigantes y al año siguiente conquistaron su único Mundial, donde derrotaron a Sudáfrica en la fase de grupos, a Australia en la final y a Nueva Zelanda en un partido previo de preparación.

Francia nunca venció a los tres el mismo año calendario, pero sí lo hizo dos veces en un lapso de 365 días: entre julio de 1993 y julio de 1994 y de noviembre de 2000 a noviembre de 2001. Gales no vence a los All Blacks desde 1953, año en que los partidos internacionales todavía no eran tan asiduos. Escocia todavía busca su primera victoria ante los hombres de negro; la vez que estuvo más cerca de una proeza de este estilo fue entre 1964 y 1966, lapso en que igualó con los All Blacks (0-0) y venció a Sudáfrica y Australia.

Los Pumas tienen la ventaja de jugar asiduamente ante las potencias del sur al enfrentarse dos veces por año en el Rugby Championshipdesde 2012. Así y todo, en 12 años y fracción acumulan II victorias: cinco ante Australia, tres ante Sudáfrica y tres ante Nueva Zelanda. Nunca ganaron tres partidos en un mismo torneo, otro récord que está al alcance. Ya superaron su máximo de puntos en el certamen, que era de 9 en 2018. Sólo una milagrosa combinación de resultados evitará que no finalicen últimos por primera vez en formato integro (fueron segundos en la versión reducida de 2020, sin Sudáfrica, y terceros en las de 2015 y 2023, de tres partidos). También están a 17 puntos de alcanzar su máximo en un certamen (151 en 2018) y a tres tries de llegar a los 18 que apoyaron ese mismo año.

Vencer a Sudáfrica el sábado por cualquier resultado pondrá a los Pumas en una definición mano a mano en la última fecha. Por lo pronto, el objetivo es la Triple

Corona' austral. •

# **CONTRATAPA** » FÚTBOL



Salvatore Schillaci se escapa de Juan Simón en las semifinales de Italia '90; la Argentina eliminó a los locales por penales

# Totò Schillaci. El goleador que alegró aquel verano italiano

# Diego Mazzei LA NACION

La Italia de los ricos y los pobres, en la que Maradona había puesto el dedo en la llaga tras su arribo bullicioso a Napoli, se hizo carne en aquel verano europeo de 1990, el de las noches mágicas que pregonaba la inconfundible voz aguardentosa de Gianna Nannini. Aquel Mundial de fútbol que pareció introducir al fútbol en una era moderna y de tácticas más rígidas, el de las nuevas tecnologías y del orgullo local por recobrar la grandeza de 1982, cuando Dino Zoff levantó la tercera Copa del Mundo.

Italia llegaba con una agridulce experiencia como semifinalista de la Eurocopa 1988, pero su liga dominaba el mundo como la más poderosa con tres equipos que se disputaban la cima: el Inter de los alemanes, el Milan de los holandeses y el humilde Napoli de Diego. Y tras ellos, la Vecchia Signora, Juventus, que en la desesperación por el protagonismo perdido a partir de mitad de la década del 80, recurria a un goleador del ascenso para revertir la tendencia: SalvatoreSchillaci, hoy noticia por su muerte temprana y dolorosa, a los 59 años.

Totò no llegaba al metro setenta y cinco y su mirada intensa de ojos saltones eran la puerta de entrada perfecta a una personalidad moldeada en San Giovanni Apostolo, Palermo, en la tumultuosa capital

de Sicilia. Se formó en el Messina, donde trajinó lo profundo del fútbol de ascenso hasta llamar la atención con 23 goles en 35 partidos en la Serie B. Juventus lo compró inmediatamente para la temporada 1989/90 y respondió con más goles, lo que llamó la atención de Azeglio Vicini, el entrenador nacional. Jugó un solo amistoso en la previa del Mundial. Schillaci se metió a la selección por la ventana y terminó como héroe nacional, con seis goles en siete partidos en aquel Mundial en el que Argentina le propinó el golpe de KO en las semifinales.

A Italia le quedó una canción imperecedera, el tercer puesto como consuelo y un personaje de leyenda como máximo goleador del torneo: el pequeño gigante Schillaci, el de la cara de loco y la alopecia que gritaba cada conquista con el alma en la garganta. "Totò adopta en esas semanas la apariencia de un personaje poético, un duende bajado de la luna para hacer milagros", describe con maestría el periodista Furio Zara, en su semblanza en la Gazzetta dello Sport. Schillaci representaba justamente al humilde que tiene la voracidad para querer comerse al mundo. Como se dice habitualmente en el mundillo futbolero, un jugador con hambre.

Schillaci entró en los dos primeros partidos (anotó el gol del triunfo en el primero, ante Austria) y ya fue titular contra Estados Unidos, donde también marcó. Siguió gritando: uno a Uruguay en octavos de final, el del triunfo a Irlanda en cuartos y el del parcial triunfo ante Argentina en semifinales, que luego Caniggia y los penales de Goycochea revirtieron en la noche de corazones divididos en el estadio

### Gazzaniga hizo todo bien, pero falló en la última jugada

Girona se fue con las manos vacías de su visita al Parque de los Príncipes: en su histórico debut en la Champions League, perdió con Paris Saint-Germain por 1 a 0. En el contexto de una sólida actuación colectiva, Paulo Gazzaniga se lució con varias intervenciones providenciales, pero la mala fortuna se ensañó en el último minuto con el argentino, que terminó con un gol en contra al no poder contener una pelota -centro de Nuno Mendes- que se le escurrió entre las piernas. En tanto, en Inglaterra, Manchester City e Inter empataron 0-0. Lautaro Martínez entró en el conjunto italiano cuando faltaban 25 minutos para el final.

Otro argentino se destacó en Europa, aunque por la Liga de España: Giovani Lo Celso marcó los dos tantos en la victoria de Betis sobre Getafe. "Lo Celso lo hizo todo", destacó la prensa local, que lo rebautizó "ExCelso". San Paolo, de Nápoles. Totò marcó incluso ante Inglaterra, en el siempre agridulce partido por el tercer puesto. Significó un injusto consuelo para un hombre que parecía destinado a la gloria total en ese mes de noches mágicas.

AP

Fue su pico más alto. Un relámpago. En la selección, apenas disputó un puñado de partidos más. Sin exagerar, uno de los futbolistas más recordados en la historia de los mundiales tiene números exiguos con la camiseta azzurra: 16 partidos y 7 goles, 6 de ellos en Italia 90.

A partir de entonces, futbolísticamente nunca volvió a tener tal relevancia. Un par de temporadas más en la Juve, el intento de Inter de revivir sus goles. Pero su fuego parecía haberse apagado en aquel verano italiano. Sí encontró cobijo en la incipiente liga japonesa, que en los años 90 intentó despegar y atrajo figuras de todo el mundo. Se retiró en 1997.

Lo que sobrevino a su desaparición del universo del fútbol fue tan efímero como vertiginoso. Uno puede elegir el Totò que más le atraiga. El que cortaba cocos y gritaba frases hilarantes en el reality La isla de los famosos; el que aceptó el convite de Silvio Berlusconi para un cargo de concejal por Forza Italia; el que montó un centro deportivo en Palermo donde sueñan cientos de chicos con ser goleador en un Mundial.

Había nacido en Palermo el l' de diciembre de 1964 y se había casado dos veces, con Rita y Barbara; deja tres hijos, Jessica, Mattia y Nicole. Un cáncer de colon, que lo obligó a dos operaciones, consumió tempranamente su vida. Su gran compañero Roberto Baggio lo despidió vía Instagram: "Adiós mi querido amigo, una vez más me has sorprendido. Las noches mágicas de Italia 90 que vivimos juntos quedarán grabadas para siempre en mi corazón. Hermanos de Italia para siempre".

Se apagó Totò, el pequeño intratable del área, el de la cara de loco que siempre nos llevará a las noches mágicas de aquel verano italiano.

# Racing da otro paso por el sueño internacional

Hoy, a las 21.30, visita a Paranaense, por la Copa Sudamericana

Con el impulso de la victoria frente a Boca (2-1) por el campeonato local, Racing dará hoy el primer paso en los cuartos de final de la Copa Sudamericana: a las 21.30, en Brasil, se enfrentará con Paranaense. Sabido es que la Academia le apunta decididamente a una conquista internacional, el objetivo que se propuso el DT Gustavo Costas desde su regreso al club.

Costas, precisamente, mantiene una duda en la ofensiva:
Maximiliano Salas, que fue titular durante buena parte del ciclo, o el colombiano Roger Martínez, autor del gol de la victoria
contra Boca. El arquero Gabriel
Arias volverá luego de perderse
el clásico con el Xeneize como
consecuencia de un cuadro febril. El triunfo también fue fundamental para que el plantel superara algunos cortocircuitos
internos. •



# Paranaense

(4-5-1)

Mycael; Erick, K. Rocha, M. Gamarra y L. Esquivel; João Cruz, Gabriel, T. Cuello, B. Zapelli y A. Canobbio; G. Mastriani. **DT**: M. Varini.

# Racing (3-4-1-2)

G. Arias; M. Di Césare, S. Sosa y S. Quirós; G. Martirena, J. Nardoni, A. Almendra y F. Mura; J. Quintero; Salas o R. Martínez y A. Martínez. **DT**: G. Costas. **Árbitro**: Cristian Garay, de Chile.

Estadio: Paranaense.

# La guía de TV

# Fútbol

CHAMPIONS LEAGUE

13.45 » Estrella Roja vs.

Benfica. ESPN (CV 24/103 HD DTV 1621 HD)

13.45 » Feyenoord vs. Bayer

Leverkusen. Fox Sports (CV
25/106 HD - DTV 1605 HD)

16 » Mónaco vs. Barcelona.

ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621

ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 16 » Atalanta vs. Arsenal. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) 16 » Atlético de Madrid vs. RB

Leipzig. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

21.30 » Athletico Paranaense

vs. Racing. ESPN (CV 24/103 HD

- DTV 1621 HD)

19 » Talleres (RE) vs. Huracán. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

# espectáculos

El aroma del pasto recién cortado, una sutil exloración de los más complejos sentimientos humanos PÁGINA 3



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Demi Moore. El audaz regreso con gloria de una estrella que tiene el Oscar en la mira

A los 61, la actriz vuelve al primer plano con La sustancia, un film de terror extremo que llega hoy a las salas argentinas, donde encarna el papel más brillante de su extensa carrera

#### Marcelo Stiletano

"Demi Moore se merece un Oscar por su papel en La sustancia". En uno de los títulos más importantes de las últimas horas publicado en Varietyse resume la historia de mayor atractivo protagonizada este año por una estrella de Hollywood.

casi tres décadas, en 1996, Demi Moore tuvo el mundo a sus pies. Gracias al contrato que firmó para hacer Striptease se convirtió en la actriz mejor paga del mundo: cobró 12 millones y medio de dólares por ese personaje. Estaba en el esplendor de su belleza y su carisma en la pantalla. Todos querían tenerla en sus películas y

podía darse el lujo de elegir el proyecto que quisiera. Striptease iba a ser, en 1994, la cumbre desde la cual Moore observaría un futuro de horizontes diáfanos y casi infinitos. Pero terminó mareada, con mal de altura y, para sorpresa de casi todos, al borde del precipicio y a punto de caerse. Nadie podía creerlo, sobre todo porque habían pasado nada más que seis años del Y no cualquier estrella. Hace colosal reconocimiento que logró con el personaje más carismático de su carrera hasta ese momento, el de Ghost, la sombra del amor.

Todo se fue derrumbando. Striptease precipitó una catarata de fracasos, papeles mal elegidos, debilidades personales y un peligroso acercamiento al vacío de las adicciones. Continúa en la página 2



"Este personaje me sacó por completo de mi zona de confort", asegura la actriz sobre su papel en La sustancia

**BF PARIS** 

# Lanata sufrió una infección y está en terapia intensiva

SALUD. El periodista se encontraba en una clínica de neurorrehabilitación, pero tuvo que ser derivado otra vez al Hospital Italiano

años, fue trasladado de urgencia ayer por la mañana desde la Clinica Santa Catalina, donde había sido remitido para su rehabilitación en los últimos días, de vuelta al Hospital Italiano, según pudo confirmar LA NACION. Al cierre de esta edición, permanecía en terapia intensiva debido a que atraviesa un cuadro de neumonía y fiebre, a lo que se sumó una infección urinaria. Si

El periodista Jorge Lanata, de 64 bien durante los primeros días el rorrehabilitación- habían dado a elevada" por lo que se había inicia- gente y al equipo de la clínica Santa periodista estuvo compensado, cuando en la clínica porteña se descubrió la sintomatología propia de un cuadro infeccioso, se inició un tratamiento con antibióticos que no dio el resultado esperado y, finalmente, se decidió su regreso al Italiano para llevar adelante un seguimiento más preciso. El martes por la noche, desde la Clínica Santa Catalina -especializada en neu-

conocer el primer parte médico del periodista, donde se anticipaba este cuadro que finalmente se complicó y se hizo el traslado.

El documento decía que el paciente se encontraba conectado a ventilación mecánica, con buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria durante el día, aunque advertía que había presentado "registros de temperatura do un tratamiento antibiótico y se había llevado adelante un cultivo para descubrir el origen de la infección.

El parte, que fue dado a conocer por su esposa, Elba Marcovecchio, en sus redes sociales, exponía que Lanata tenía una "encefalopatía exteriorizada", con "desorientación y episodios de excitación intermitentes". "Gracias a las oraciones de la

Catalina", escribió la abogada junto a una imagen del parte médico en cuestión. El conductor había sido derivado allí el 10 de septiembre, luego de estar internado en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, cuando sufrió una descomposición en el momento en que se sometióa un estudio de rutina. Desde ese día, el periodista permaneció internado.



Un personaje que se mira en el cruel espejo de una belleza que no dura toda la vida

CHRISTINE TALAMET

# Demi Moore. Una actriz adelantada a su tiempo, que desafía las fobias de Hollywood

Con su actuación en *La sustancia*, el film de terror extremo que protagoniza, podría asegurarse el Oscar en 2025 o activar el instinto más conservador de los votantes de la Academia

#### Viene de tapa

Moore pasó a integrar la larga lista de ex reinas de Hollywood destinadas a un camino directo hacia el olvido, cuya triste decadencia se acelera en cada nuevo giro de un interminable círculo vicioso.

Pero no se resignó a sumar su nombre a esa patética cartelera. En vez de rendirse del todo se recluyó en su círculo más cercano (que incluye a su ex Bruce Willis, padre de sus tres hijos, sobre todo desde que el actor empezó a padecer una enfermedad severa), escribió un revelador libro de memorias y después de varios intentos finalmentese encontró con el proyecto que la devolvería definitivamente al primer plano.

ma y tan a fondo como esta.

Moore pone aquí en cuer sentido más amplio de la patendremos muy pronto la o dad de comprobarlo desde se sestrena hoy en los cines argundados de la primer plano.

El de Moore, de la mano de La sustancia (The Substance), es uno de esos regresos sanadores que el mundo de Hollywood acoge entre la culpa, el aplauso y la reivindicación tardía. Los ejemplos abundan y casi todos ellos se premian con un lugar de privilegio en la temporada de premios y, en los mejores casos, con recompensas concretas. Quizás hasta con un Oscar.

Esa historia merecería repetirse en el caso de Moore. Hay fundadas coincidencias en que La sustancia es la mejor interpretación de toda su carrera. Y cuenta por ahora con el respaldo casi unánime de públicos selectos y críticos rigurosos con aplausos en Cannes y Toronto, dos de las citas más elevadas en el calendario anual de los grandes festivales de cine.

¿Qué es lo que faltaría para que Moore sea vista hoy mismo como un nombre irresistible para las próximas nominaciones al Oscar? En principio, alejar los prejuicios y las resistencias históricas de los votantes de la Academia a ciertos géneros e

ideas extremas como los que expresa su película. El regreso con gloria de la estrella de *Propuesta indecente* puede ir demasiado lejos para la conciencia más bien conservadora que todavía pesa en Hollywood. No se recuerda una reaparición tan audaz, tan extrema y tan a fondo como esta.

Moore pone aquí en cuerpo en el sentido más amplio de la palabra. Y tendremos muy pronto la oportunidad de comprobarlo desde su máxima dimensión, porque *La sustancia* se estrena hoy en los cines argentinos. Lo que está por llegar es una expresión rotunda del body horror, tradicional subtipo del género de terror en el que predominan historias sobre alteraciones y deformaciones corporales. Más adelante llegará a la plataforma MUBI, que la adquirió para sumarla a su catálogo de streaming en todo el mundo. El jueves pasado se proyectó por primera vez en nuestro país, justamente en la apertura del MUBI Fest 2024.

A lo largo de casi dos horas y media la película nos llevará de paseo, según todos los anticipos, a través de un muestrario interminable de abscesos, hinchazones, úlceras, pústulas, llagas, cicatrices, purulencias, fluidos, costras, inflamaciones, decrepitud orgánica y mucha, muchísima sangre. A los 61 años, Moore se anima a entrar en ese mundo y también a desnudarse por completo más de una vez con un compromiso que la crítica internacional más exigente supo valorar de inmediato, sobre todo porque su personaje representa toda una idea alrededor de la pérdida de la belleza y el sueño de la juventud eterna cuando se llega a una determinada edad.

En La sustancia, Moore se transformaen Elisabeth Sparkle, la exitosa y multimillonaria estrella del fitness televisivo, cuyo reinado indiscutido se derrumba de un día para el otro cuando su programa de TV con rutinas aeróbicas sale del aire y el responsable de la cadena (Dennis Quaid) la despide sin contemplaciones porque necesita "sangre joven".

La desesperada Elisabeth acepta entonces someterse a un misterioso tratamiento que la invita a frenar el inevitable ocaso y rejuvenecer por completo de la manera más radical. Cuando lo hace y se inyecta un suero desconocido surgirá una versión juvenil de ella misma, encarnada por Margaret Qualley. Todo cambiará por completo desde ese momento y se contará desde el body horror extremo, la comedia negra y la sátira de costumbres.

#### Una batalla interna

"Este personaje me sacó por completo de mizona de confort. Sentí que abordaba el tema de lidiar no solo con el envejecimiento y ese tipo de perspectiva masculina de la mujer idealizada que hemos aceptado muchas veces, sino también esa batalla que existe dentro de nosotras mismas, ese juicio intenso y duro con el que convivimos, esa búsqueda de una perfección que no existe", ledijo Moore hace pocosdías al influyente sitio online de información de Hollywood Deadline, en medio de una frenética seguidilla de entrevistas y presentaciones de su película en el Festival de Toronto.

Moore no aparecía en la lista original de opciones para el papel de Elisabeth que empezó a manejar Coralie Fargeat una vez que se aseguró la financiación de un proyecto tan osado. La directora francesa lo descartó, porque de entrada pensó que nunca lo aceptaría. Imaginó que



Coralie Fargeat
DIRECTORA

[acerca de Demi Moore]
"Descubrí a una actriz
que ya había enfrentado
todos los miedos, todas
las fobias y toda esa
violencia"

figuras de su trayectoria y presencia "obviamente tendrían miedo de meterse en algo que las enfrenta a una fobia que todas las mujeres tenemos, pero que se acentúa especialmente en las actrices".

Una vez consumado y comprobado el éxito de La sustancia, al menos en su recorrido por algunos de los festivales más importantes de esta segunda parte del año, Fargeat admitió retrospectivamente que se había cargado de prejuicios. Moore se interesó por el papel desde un primer momento. Y con ese propósito se reunió en París por primera vez con la directora y le entregó un ejemplar de su autobiografía, Inside Out.

Compartieron otras cinco reuniones hasta que finalmente Moore
aceptó, "Descubrí a alguien que ya
había enfrentado todos los miedos,
todas las fobias y toda esa violencia.
Descubrí a alguien que estaba adelantada a su tiempo", agregó Fargeat.
Después hubo varias conversaciones
más para hablar sobre las escenas
en las que Moore aparece completamente desnuda. "Quería ser 100 por
ciento honesta sobre la forma en que
quería filmarla", explicó la directora,
decidida a despojar a esas escenas de

toda connotación erótica. El rodaje llevó unos cuatro meses y medio, calificados por Moore como "todo un desafío físico y emocional".

Mástarde, Moore confesaría que lo más difícil fue someterse a sesiones de siete horas seguidas en la sala de maquillaje sin levantarse de la silla. Tenía que dejar que los especialistas trabajaran en su cuerpo y colocaran los artificios y las prótesis que dejaban a la vista las huellas del body horror. "Necesitaba hablar de la realidad para reflejar en la carne nuestras deformaciones mentales.", confesó la actriz a The Hollywood Reporter.

Fargeat contó una y otra vez desde elestreno mundial en Cannes (donde la película se llevó el premio al mejor guion) que el momento más intenso de todo el rodaje fue durante una escena en la que Elisabeth se prepara para salir y, frente al espejo, en medio de un feroz ataque de angustia, empieza a sacarse y agregarse maquillaje de forma sucesiva. "Fue uno de los momentos más desgarradores. Cualquier mujer puede identificarse con eso de tratar de mejorar su aspecto y empeorarlo cada vez más al mismo tiempo. A Coralie le gusta hacer muchas tomas y en un momento yo estaba con la cara en carne viva. Llegó un punto en que ya no podía más y ella quería otra toma. La maquilladora intervino y dijo: terminamos acá", recordó Moore. La escena se registró desde tres ángulos distintos y para cada uno de ellos se hicieron 15 tomas.

La sustancia ya es uno de los títulos preferidos de esta temporada entre el público festivalero. Ahora le toca la prueba de fuego de su estreno formal y simultáneo en los cines de 19 países, entre ellos los Estados Unidos, casi toda Europa occidental, Brasil, México y la Argentina.

Lo más dificil llegará después. Falta mucho para saber si el entusiasmo que empieza a extenderse alrededor de la mejor actuación de toda la carrera de Demi Moore ganará también el corazón de los votantes del Oscar. Habrá que ver si entre los casi 10.000 miembros de la Academia de Hollywood prevalece esa clásica bienvenida que suele brindarse a los hijos pródigos descarriados que recuperan el buen camino después de algún tiempo de fracaso y su correspondiente penitencia, o se impone otra tradición, la de permanecer todavía impermeable a ciertas audacias, riesgos e innovaciones cuando hay que votar por las películas del Oscar 2025.

#### Méritos y obstáculos

La nota de Variety citada al comienzo lleva la firma de su columnista experto en premios de Hollywood, Clayton Davis. Es también uno de los tres especialistas de medios norteamericanos especializados (sobre un total de 21) que incluye a Moore entre las cinco posibles nominadas al Oscar 2025 como mejor actriz en la última actualización del cuadro de pálpitos y predicciones publicado en el sitio Gold Derby. Por ahora muy pocos.

Davis reconoce que el sesgo de género y la naturaleza explícita que tienen algunas imágenes pueden ser obstáculos importantes en la carrera hacia el Oscar. "Pero insto a los votantes de la Academia –concluye- a que se tomen el tiempo (y la medicación contra las náuseas) para ver esta película en pantalla grande".

La Demi Moore de hoy, ya sexagenaria, que acaba de regresar a los primeros planos es la primera interesada en romper todos los prejuícios. Dice que hizo un viaje "muy salvaje" a través de esta película y que adoptó durante toda la producción un punto devista "extremo y fantasmagórico". Sabía que se enfrentaba a un escenario de incertidumbre tan grande que solo presentaba frente a ella dos opciones: un triunfo increible o una catástrofe. Cada vez que se habla de los méritos de Demi Moore para conquistar el primer Oscar de su carrera por esta película, queda claro hacia dónde se inclinó la balanza. •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



### 2 ESTRENOS DE LA SEMANA DE 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE



Joaquín Furriel y Marina de Tavira en un nivel de expresividad exquisito



Un film con Demi Moore atravesado por el body horror

# Una sutil exploración de los complejos personales

#### **EL AROMA DEL PASTO** RECIÉN CORTADO

\*\*\*\* (ARGENTINA-ALEMANIA-MÉXICO-URU GUAY-REINO UNIDO/2024). DIRECCIÓN: Celina Murga. GUIÓN: Celina Murga, Juan Villegas, Lucía Osorio y Gabriela Larralde. FOTOGRAFIA: Lucio Bonelli, Música: Gabriel Chwojnik. EDICIÓN: Manuel Ferrari. ELENco: Joaquín Furriel, Marina de Tavira, Verónica Gerez, Emanuel Parga, Alfonso Tort, Romina Peluffo. DISTRIBUIDORA: Digicine. DURACIÓN: 114 minutos. CALIFICAción: solo apta para mayores de 13 años.

in perder ni una sola de las marcas de autora que identificaron toda su obra previa, Celina Murga se anima en su nueva película, la primera en diez años, a hacerse preguntas desde otro lugar sobre los afectos y sentimientos más profundos del ser humano. Antes de El aroma del pasto recién cortado, el mundo observado por la talentosa directora entrerriana tenía sobre todo que ver con niños y adolescentes en busca de válvulas de salida, de mecanismos para descomprimir situaciones asfixiantes.

Visto desde esas relaciones que se van tornando cada vez más rígidas y sofocantes, el escenario de la nueva película de Murga es muy parecido al de sus películas previas. La novedad está en el foco, puesto ahora en la adultez. Más específicamente en lavidadedos personas (un hombrey una mujer) que no se conocen entre

sí, aunque se mueven y trabajan en el mismo hábito, y que experimentan de forma paralela y simultánea un cambio rotundo en sus respectivas yrutinarias vidas conyugales. Serán la infidelidad y el adulterio los disparadores de un relato que funciona en espejo, como si quisiera en ese doble juego dejar una imagen de totalidad. Nadie puede escapar a una encrucijada expuesta de ese modo.

De nuevo apoyada en la compañía y el consejo de Martin Scorsese, Murga se asoma a esas vidas alteradas de repente por la irrupción de cuerpos extraños con delicadeza y un finísimo poder de observación, dos cualidades reconocidas de su cine y su manera de ver el mundo.

La directora jamás emite juicios sobre la conducta y las decisiones que toman los protagonistas, pero al mismo tiempodeja constancia expresa de que nunca dejarán de sentirse expuestos, observados y etiquetados a partir de ellas. De un lado está Pablo (Joaquín Furriel), que de a poco se deja llevar por la seductora y juvenil cercanía de Luciana (Verónica Gerez), una de sus alumnas. Del otro, Natalia (la mexicana Marina de Tavira, una de las protagonistas de Roma, de Alfonso Cuarón), cuyos temores sobre el implacable paso del tiempo y las oportunidades perdidas se disipan en la compañía de Gonzalo (Emanuel Parga), el discípulo más destacado de su tarea como mentora de proyectos de campo.

detalle que siempre enriquece el cuadro, Murga se posa sobre una realidad en duplicado que expone a la vez semejanzas y matices. Los

dos docentes atraviesan situaciones conyugales amenazadas por la rutina, el agobio y una situación irresuelta que resulta clave: la esposa de Pablo (Romina Peluffo) y el marido de Natalia (Alfonso Tort) no trabajan y enfrentan serias complicaciones para conseguir empleo. Temas como la ocupación del tiempo, el deseo, el engaño, el ocio, la sexualidady la crianza de los hijos quedan a la vista como instancias de conflicto que solo se resolverán desde la apertura a una relación extramatrimonial.

DIGICINE

Alli es donde aparecen las diferencias. Murga nos muestra que la relación entre Pablo y Luciana se apoya en el juego seductor y el descubrimientode una sensualidad que, en el caso del docente, parecia perdida.

Elcírculo empieza a cerrar secuando surge otro elemento todavía más inquietante: la conciencia de que ni siquiera nuestra intimidad nos pertenece del todo. Detrás de la brecha generacional aparecen miradas diferentes sobre lo que se revela y lo que se oculta. Los personajes se mueven todo el tiempo entre la incomodidad y el desasosiego, entre la atracción y el desencanto.

Una vez más, Murga nos deslumbra con su talento para la dirección de actores. De Tavira lleva en un rostro lleno de expresividad la imagen perfecta del anhelo que se va convirtiendo en frustrada resignación y Furriel nos muestra una vez más que Con sutileza y ese cuidado por el ningún otro actor de nuestro medio es capaz de llegar tan lejos cuando a un personaje le toca cargar en silencio con el dolor, la culpa, la desazón y el arrepentimiento. • Marcelo Stiletano

# Sátira negra sobre el estándar de belleza

#### **LA SUSTANCIA**

\*\*\*\* (FRANCIA-ESTADOS UNIDOS-REINO UNIDO/2024). GUION Y DIRECCIÓN: Coralie Fargeat. Fotografía: Benjamin Kracun. EDICIÓN: Jérôme Eltabet. ELENCO: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego García. DURACIÓN: 140 minutos. calificación: apta para mayores de 16 años con reservas...

naelículaquetienealgode ¿Qué le pasó a Baby Jane?, algo del clásico de Stevenson El extraño caso del Dr.Jeckyll y Mr. Hyde, bastante más de La mosca, según la versión de David Cronenberg, y también un cuerpo humano convertido en un géiser de sangre debería, al menos, despertar curiosidad. Esta caracterización quizá no explique mucho sobre el film, pero deja en claro que no es para todos los gustos y que se mete de lleno en el territorio del body-horror, el terror provocado por las mutaciones corporales, capitaneado mejor que nadie por el propio Cronenberg.

Elizabeth Sparkle (Demi Moore) es una exestrella de Hollywood que transita suquinta década, haceaños ganó un Oscar, pero nadie recuerda por qué y en el presente es la figura de un programa de TV de gimnasia matutina. En el día de un nuevo cumpleaños le llega su certificado devencimiento: el productor ejecutivodesu programa, un bruto, cruel y misógino llamado, sin mucha su-

tileza, Harvey (como Weinstein), interpretado con brío por Dennis Quaid, le comunica que la despide porque necesita a alguien más joven. El shock de ver su fotografía retirada de una cartelera hace que Elizabeth tenga un accidente vial. En el hospital, antes de ser dada de alta, un enfermero que luce como un modelo masculino creado por inteligencia artificial comprende el verdadero trauma de la mujer y le ofrece una solución: la sustancia.

Tras una breve búsqueda online, Elizabeth averigua que se trata de una nueva droga que promete resultados milagrosos, aunque es producida por una compañía anónima y entregada en un depósito abandonado en la peor zona de la ciudad. El disgusto que le provoca su propia imagen en el espejo desactiva cualquier desconfianza: Elizabeth se inyecta un líquido del color más tóxico de las bebidas isotónicas sin saber cuáles serán los efectos, solo que liberará "la mejor versión de sí". Es lo que sucede: una hendidura enorme se abre en su espalda y de ese inesperado canal de parto surge Margaret Qualley, plenamente formada y sin una imperfección. Y sí, La sustancia tiene bastante más estilo que sustancia. A la vez, tal es su principal mérito. Más que lo que la directora Coralie Fargeat (ganadora de un premio en Cannes por su guion) tiene para decir sobre la misoginia de los estándares tradicionales de belleza. Y Demi Moore ofrece aquí la mejor y más osada interpretación de su carrera. • Hernán Ferreirós

El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval Hoy

mín. 15° | máx. 22°

Inestable Nublado, con tormentas severas en la tarde Mañana

mín. 15° | máx. 22°



**Agradable** Soleado, con algo de brisa durante el día Sale 6.46 Se pone 18.48 Luna

**Sale** 20.55 **Se pone** 8.07 • Nueva 2/10

○ Llena 17/10
 ● Menguante 24/9

Creciente 10/10

SANTORAL San Jenaro, obispo y mártir. | UN DÍA COMO HOY en 1974 nace Jimmy Fallon, actor y conductor norteamericano. | HOY ES EL DÍA del Chamamé en la Argentina.

#### Nombre la película Por Diego Parés



DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

# 

Hablo sola Por Alejandra Lunik





Genio y figura Por Max Aguirre

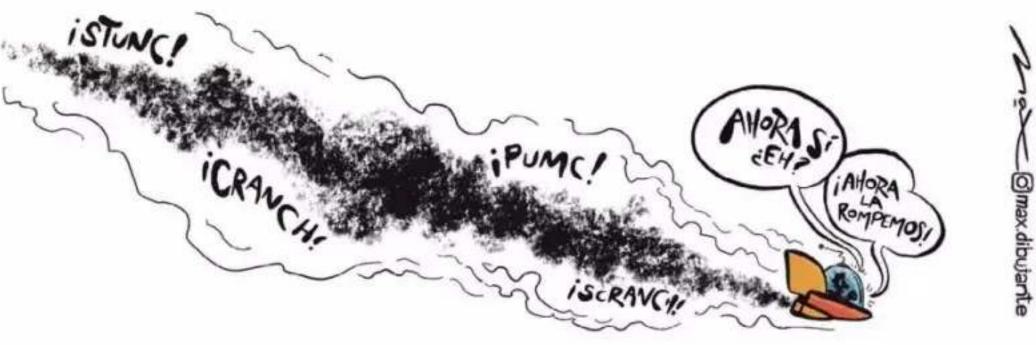

Macanudo Por Liniers





Pamela Mar. "Buscamos el cambio del comercio global de analógico a digital"

Entrevista con una directora de la Cámara de Comercio Internacional / PÁG.7

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | a comercioexterior@lanacion.com.ar

# Rosario

# Viaje al corazón agroexportador, desde donde los granos salen al mundo por caminos de tierra

Desde Timbúes hasta Arroyo Seco, que son 70 kilómetros de costa, se exporta más del 75% de los productos agroindustriales; 2 millones de camiones circulan en temporada alta, muchos por vías poco adecuadas y, además, el calado de la Hidrovía es insuficiente / PÁGS. 4y5



EL EXPERTO La Argentina debe posicionarse como un país seguro y confiable /3

TRANSFORMADORES En Córdoba, una renovada apuesta con destino exportador /6

ENCUENTRO Para los países nórdicos, la sustentabilidad es un buen negocio /8

#### TRACKING

#### CONTAINER

La semana en síntesis



#### 1. CONGESTIÓN

Maersk está experimentando retrasos sustanciales en los horarios de los buques entre Asia oriental y el Mediterráneo debido a la importante congestión de las terminales portuarias, según informó el el grupo danés de transporte de contenedores. "Estas congestiones han dado lugar a tiempos de espera prolongados en varios puertos, lo que afecta a nuestra capacidad para mantener los horarios regulares", informaron



#### 2. ARANCELES

La imposición de aranceles a los vehículos eléctricos por parte de la Unión Europea "interferirá gravemente" en la cooperación comercial y de inversión, y perjudicará tanto a China como a Alemania, dijo el ministro de Comercio de Pekín. Afirmó que espera alcanzar cuanto antes una solución acorde con las normas de la OMC y evitar la escalada de las fricciones económicas y comerciales entre China y la UE



#### 3. INVESTIGACIÓN

Un comité del tratado comercial de Norteamérica, TMEC, pidió a México que investigue las presuntas violaciones de derechos laborales en una planta de fabricación de autopartes de la alemana Bader en el centro del país, dijo en un comunicado el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El comité es parte del TMEC, vigente entre Canadá, Estados Unidos y México desde 2020



#### 4. CAFÉ

La cosecha de café proyectada para el actual ciclo cafetalero 2024-2025 de Costa Rica subirá un 5,56% frente al ciclo previo pese a adversidades por factores climáticos y por una limitada mano de obra, dijo un experto del Instituto del Café del país centroamericano. Costa Rica, reconocido por su café de especialidad, registró una caída del 16% en la cosecha 2023-2024, según cifras oficiales

#### **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



AZERBAIYÁN. El domingo pasado, el piloto argentino Franco Colapinto compitió en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Este país limita con Rusia, Irán, Georgia y Armenia. En 2023, el saldo comercial con Azerbaiyán fue exactamente el mismo que el resultado de las exportaciones argentinas, ya que no se produjeron importaciones. Es productor de hidrocarburos, sector que constituye el 90% de sus exportaciones.

3,08
Fue el monto exportado, en millones de dólares, por la Argentina en 2023

90%

De las exportaciones de Azerbaiyán son hidrocarburos

#### VENTAS

Menos animales

# En Brasil, la producción de carne vacuna es récord en 2024, pero irá a la baja en 2025

Se trata del mayor exportador mundial de res; tiene muy buenos resultados en pollo y cerdo

La producción de carne vacuna de Brasil podría alcanzar un récord en 2024 gracias a exportaciones históricas y un consumo interno firme, para luego caer un 4,3% en 2025 con menos vacas disponibles, mientras que la producción de pollo y cerdo aumentaría, dijo la agencia nacional de cultivos Conab.

Brasil, el mayor exportador mundial de carne vacuna, debería ver una reversión del actual ciclo de suministro de ganado el próximo año, dijo la agencia.

Se espera que la producción

nacional de carne de res alcance los 9,78 millones de toneladas el próximo año, después de superar los 10 millones de toneladas en 2024 por primera vez en la historia, un 7,5% más que el año anterior.

Sin embargo, se espera que las exportaciones de carne de res del país aumenten un 2,5% interanual en 2025 hasta alcanzar los 3,66 millones de toneladas.

La Conab también estimó que la producción de carne de pollo de Brasil aumentaría un 2,1% el próximo año para alcanzar un récord de 15,5 millones de toneladas, mientras que las exportaciones probablemente subirían un 1,9% a 5,2 millones de toneladas.

El país sudamericano, que también es el mayor exportador mundial de pollo, debería beneficiarse de una "enorme ventaja competitiva" frente a los países que han registrado casos de gripe aviar, señaló la agencia.

Los productores también deberían recibir un impulso de un real brasileño más débil, lo que aumenta los ingresos en moneda local por la venta de carne denominada en dólares en los mercados globales, así como por los precios más altos de la carne relacionados con una menor producción.

"La carne de pollo, con los precios de la soja y del maíz bajo control, tiende a tener costos a ún más bajos, lo que resulta en precios más accesibles", dijo el experto de la Conab Gabriel Rabello.

Se espera que la producción de carne de cerdo de Brasil aumente un 1,6% el próximo año hasta un récord de 5,45 millones de toneladas y que las exportaciones trepen un 3% hasta 1,27 millones de toneladas. • (Reuters)

#### **EL EXPERTO**

# La Argentina debe posicionarse como un país seguro y confiable

En el marco de un mundo convulsionado, tiene una oportunidad para mostrarse lejos de los conflictos que protagonizan otras naciones y como un refugio solvente para las inversiones



#### Alejandro Arroyo Welbers

Director de la Especialización en Comercio Internacional de la Universidad Austral y presidente de Southmark Logistics

ace ya algún tiempo que el Mercosur
viene amenazando
o simplemente tal
vez, anunciando, un
potencialacuerdode
librecomerciocon Singapur. Sinembargo, pocoonada se escucha, y si ha
existido algún avance no ha salido a
la luz ni siquiera tímidamente.

¿Cuáles podrían ser los sectores de interés para Singapur en la Argentina a los efectos de generar inversión directa extranjera (IDE)?

Para empezar, podemos decir que el PBI per cápita de dicho país supera ampliamente los US\$80.000 y hoy es miembro del RCEP o "Regional Comprehensive Economic Partnership", un acuerdo entre 15 países de Asia y el Pacífico que engloba ni más ni menos a un tercio de la población mundial, un tercio del PBI mundial y un tercio del comercio mundial. En pocas palabras, es el bloque comercial más relevante del mundo, mientras que de nuestro lado, el Mercosur, representa el

bloque comercial más irrelevante del planeta con una participación global del comercio de un 3%, siendo su mayor exponente, obviamente, Brasil.

Singapur es un país marítimo con un enorme expertise en operaciones portuarias de clase mundial, una muy importante industria de la construcción de plataformas de exploración y explotación de recursos offshore, un nivel educativo tecnológico de excelencia, una industria naval muy ligada a la reparación y reconversión, un importante polo petroquímico de producción y distribución marítima en todo el sudeste de Asia, una industria electrónica y farmacéutica muy desarrolladas, y la lista continúa.

Seatrium, una corporación de actividades de construcción y explotación de recursos offshore ha sido recientemente conformada por la unión de Keppel Offshore & Marine y Sembcorp Marine, con operaciones y estructura propia en Brasil – a

partir de su desarrollo en offshore oil & gas – China, Japón, Indonesia, Filipinas, además del Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Queda claro que el tema oil & gas resulta muy movilizador para la empresa, tanto como para nosotros captar jugadores de este calibre en el Mar Argentino así como también operar vía Singapur para entrar al RCEP con toda una oferta exportable primaria y agroindustrial de clase mundial.

A nadie se le escapa, y seguramente tampoco a esa compañía, que buena parte de su estructura física se encuentra en una de las regiones más inestables del planeta, es decir lo que se conoce como el "South and East China Sea", lo cual sin duda podría ser una carta fuerte a jugar por la Argentina para captar capitales productivos relacionados a los recursos del mar, conjuntamente con una estrategia de integración industrial, siendo este último punto tan buscado por los industriales argentinos.

Más allá de eso, cabe destacar que China está desarrollando sin prisa pero sin pausa, varios corredores logísticos terrestres que la unen con Rusia, Asia Central, Turquía y una vez más, la Unión Europea, bloque económico que pareciera no comprender que China puede ser otra Rusia en lo que respecta a los daños infringidos por una errónea estrategia de dependencia energética.

¿Acaso Singapur ignora el potencial de una Argentina repleta de recursos en donde además, el concepto de "source security" o seguridad de la fuente califica muy arriba en virtud a que estamos lejos y afuera de las tensiones Este-Oeste? Seguramente que no. Ahora bien, la Argentina, dentroo fuera del Mercosur debe tomar acción inmediata para posicionarse como un sitio seguro, alejado de los conflictos, y con grandes oportunidades de inversión y desarrollo, sobre todo a partir del RIGI y desregulaciones futuras. •



#### NOTA DE TAPA

# Rosario

# Viaje al corazón agroexportador, desde donde los granos salen al mundo por caminos de tierra

Desde Timbúes hasta Arroyo Seco, que son 70 kilómetros de costa, se exporta más del 75% de los productos agroindustriales; 2 millones de camiones circulan en temporada alta mayormente por vías poco adecuadas y, además, el calado de la Hidrovía es insuficiente

Texto Paula Urien LA NACION

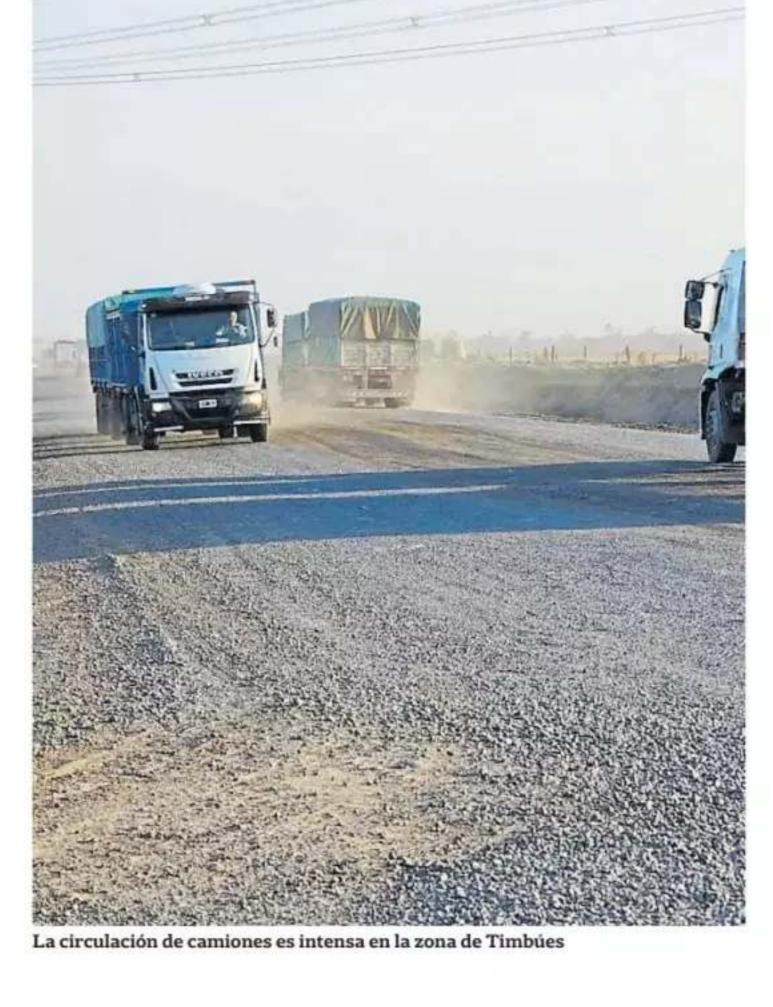

pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, está la localidad de Timbúes. Alliseencuentran

algunas de las empresas que más exportan de la Argentina. Al llegar a un camino, en una recta, están nada menos que Renova, la china Cofco, LDC (Dreyfus) y ACA. Es, sin dudas, uno de los puntos clave de las exportaciones del país, ya que allí llegan miles de camiones con los granos para ser procesados. La soja, particularmente, sufrirá varias transformaciones para pasar a convertirse en distintos productos como harina, aceite, pellets y biodiesel.

Durante una visita por Renova y Cofco, impacta la magnitud de los playones para recibir a los camiones, la inmensidad de sus galpones, tanques, maquinaria y tecnología en general y también porque cada empresa tiene su propio puerto por donde salen los barcos que llevarán los productos al mundo.

salvedad. En este corredor de unos diez kilómetros, adonde se llega Orleans. Alrededor del 84% de los después de circular por la Ruta Nacional II, los caminos son de tierra/ tosca. Se circula, en una camioneta, a 20 kilómetros por hora, con su correspondiente "traqueteo". Hay algo de tosca, que con el paso de los vehículos se convierte en "serrucho", pero el asfalto brilla por su ausencia. Y sillueve, todo es peor. Es un contraste importante con la Ruta Nacional

9, una autopista de dos carriles que une a la Capital Federal con la ciudad de Rosario, cuya distancia es de solo 300 kilómetros.

La provincia de Santa Fetiene uno delos principales polos agro exportadores del mundo y es el principal de la Argentina. Es la segunda provincia exportadora del país con un 22% de participación en los envíos de origen nacional. Según destaca la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Río Paraná, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, están las terminales portuarias que exportan granos, aceites y subproductos a todo el mundo. Desde allí salieron en 2023 más del 75% del total de productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos,

En temporada alta, circulan más de 2 millones de camiones.

#### Ubicación estratégica

Los puertos del Gran Rosario son la salida de las exportaciones de la Región Centro, así como también de las exportaciones de la Región Norte. El complejo portuario es el segundo mayor exportador mundial En este punto hay que hacer una de cereales, oleaginosas, harinas y aceites vegetales, después de Nueva productos arriban a las terminales por camión, el 15% por tren y cerca del 1% a través de barcazas.

Hay una concentración de la salida de productos por los puertos de la Zona Norte, también conocida como Up-River. Por las terminales de Timbues, Puerto General San Martín y San Lorenzo salen el mayor porcentaje de las exportaciones.

"Todo el mundo quiere una parte de este negocio, y eso es complicado. Los competidores tienen la máxima eficiencia en costos"

comunican que la conectividad y ventajas competitivas de este nodo productivo, no está acompañada por una infraestructura vial y de transporte de gran escala y adecuada. Se generan costos improductivos, muchas veces invisibles. "Las principales dificultades se vinculan con demoras y congestionamientos en rutas, inseguridad vial, falta de mantenimiento y reparaciones de las trazas, capacidad limitada en épocas críticas (como las de cosecha), entre otras", se lee en un informe del Gobierno.

Por eso existen conversaciones sobre el traspaso de la RN A012 a la provincia, lo mismo que el traspaso a la provincia - bajo una forma jurídica a definir- de las Rutas Nacionales N°11 y N°33.

"Los puertos públicos de Santa Fe se crean de 1903 a 1905. Luego, se fueron instalando terminales privadas. Hoy hay cuatro puertos públicos, administrados por la provincia y 32 privados", dice Marcos Renna, secretario de Obras Públicas de Santa Fe. "Todo el grano se concentra en esta zona", agrega. El sector agroexportador tuvo un enorme crecimiento

Renata Ghilotti, secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe En las plantas ahonda en un tema clave: los granos salenal mundo por caminos detierra.

Renna apunta que "durante 25 años los municipios han hecho lo que han podido, pero hoy el gobierno de Santa Fe quiere armar un circuito portuario para que los camiones tengan accesos mas esta-

Desde el gobierno de Santa Fe bles, con un ahorro de tiempo tanto al ingreso como al egreso del puerto. Hay transportistas que realizan un viaje por día, o cada dos días en los momentos pico. Ganar tiempo en viaje significa más producción, las terminales pagan menos estadías para los barcos, y los barcos se completan más rápido. Además, se podrían establecer más terminales portuarias. Necesitamos para poder llevarlo adelante que Nación nos ceda o nos conceda algunas rutas que son nacionales. Luego el gobierno de Santa Fe pondría en marcha un sistema de concesión para mantenimiento y obras", define.

Agrega que para llegar a los puertos se pasa por rutas nacionales, provinciales y municipales, "La única que podría concesionar un sistema que contemple las tres rutas es la provincia", agrega. La idea sería que las municipales, pasen a ser provinciales. Daría la posibilidad, según el funcionario, de generar un sistema de concesión que permita hacer obras, con una inversión de entre US\$400 y US\$2000 millones. Estiman un plazo de 4 años para realizar y ejecutar una buena parte de las obras. Al respecto, el Gobierno nacional todavía no tiene respuesta.

Un grano de soja da pie a múltiples productos, harina de soja, pellets de cáscara, aceite desgomado. lecitina. Todo esto se procesa en las plantas de Timbúes.

En la empresa de capitales chinos Cofco, se muestran preocupados por el estado de los caminos. Cuentan LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5

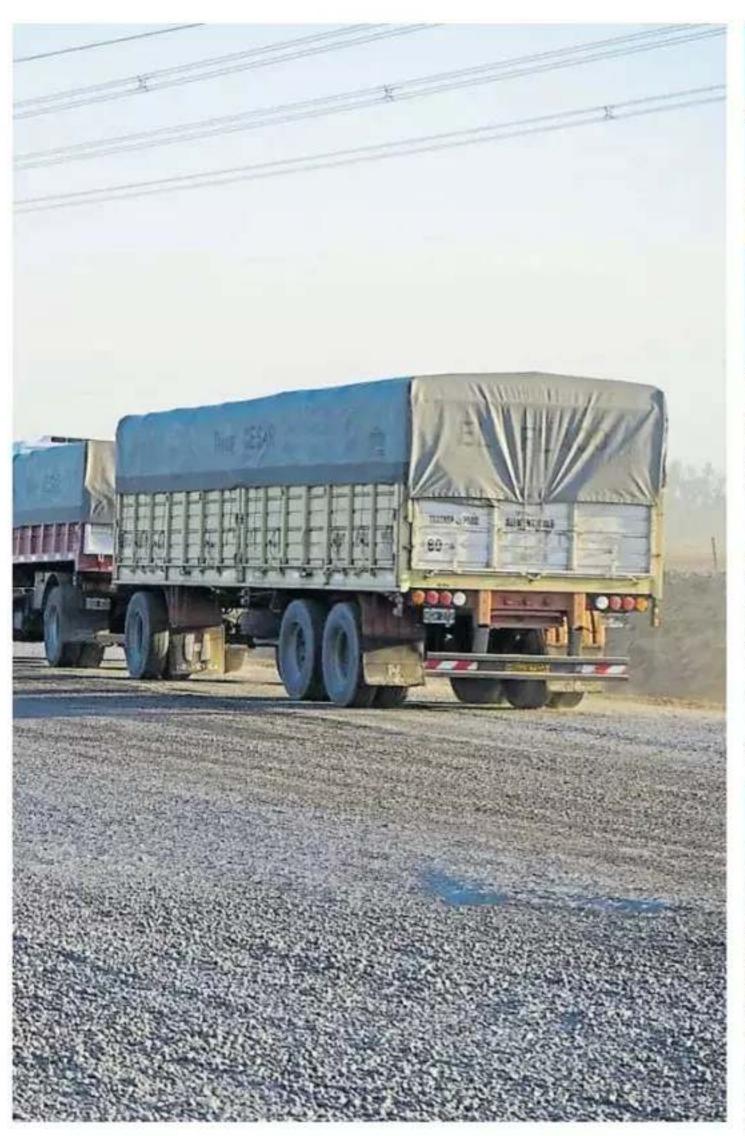



El puerto de Cofco, sobre el río Coronda, un brazo del Paraná



La planta de Renova, en Timbúes

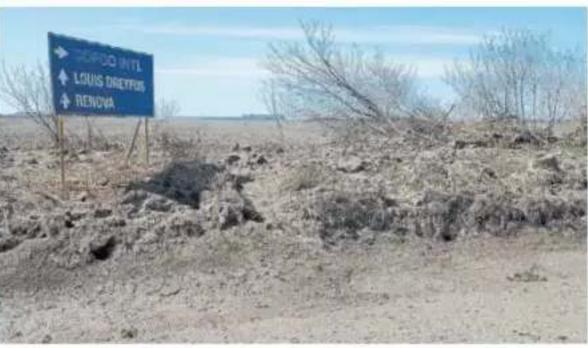

El camino a las empresas, sin asfaltar

## La importancia del polo agroindustrial de Santa Fe

#### Transporte

El complejo portuario del Gran Rosario es el segundo mayor exportador mundial de cereales, oleaginosas, harinas y aceites vegetales, con un promedio de 70 millones de toneladas anuales. El transporte por carretera, en camión lleva alrededor del 84% de los productos exportables; el 15% va por tren y cerca del 1% a través de barcazas que llegan mayormente de Paraguay. Se necesita prever una matriz logística de largo plazo para asegurar que la zona pueda seguir atravendo inversiones

#### Procesamiento de soja Los puertos del Gran Ro-

sario, por su ubicación estratégica, son las vías naturales de salida de las exportaciones de la Región Centro, así como también de las exportaciones de la Región Norte. Además, dado que en esta zona es donde se ubican la gran mayoría de las plantas de industrialización de oleaginosas que tiene el país, cerca del 90% de la soja que se procesa lo hace en la zona

que los camiones que transitan por los caminos que no están asfaltados ni tienen iluminación deben pagar un peaje entre \$10.000 y \$13.000, que cobra la comuna.

"Todo el mundo quiere una parte de este negocio, y es complicado", afirma Hugo Acerbo, director Industrial Cono Sur de la compañía.

La realidad es que Brasil, Estados Unidos, Argentina y China tienen el 80% de la producción global. Los competidores tienen la máxima eficiencia en los costos, por lo que la Argentina, por ineficiencias varias, entre ellas la logística, siempre está en la lucha por no quedarse atrás. "Competimos con un mundo que le saca punta al lápiz", agrega. "Hace poco Brasil duplicó su producción, en cambio la Argentina está estancada desde 2008".

Además, dice que "Brasil y Estados Unidos festejan que no somos competitivos. Cada paro nos afecta enormemente. Por ejemplo, la Argentina es el principal exportador de harina de soja, pero si no la vende, porque no salen los barcos, los otros países aprovechan para ganar mercados. Es lógico. La harina de soja se usa para alimentar a los animales, que no pueden quedarse sin comida. Si no entregamos nosotros, lo hará otro país, y nuestros competidores son de primera", asegura. Un mercado perdido es tremendamente difícil de recuperar.

En esta planta, embarcan 5 millones de toneladas por año.

También, hay un problema importante con el biodiesel. "Tenemos una planta de US\$50 millones

#### Los números de las exportaciones

Envios al exterior En la provincia de Santa Fe, un porcentaje alto de las exportaciones son manufacturas de origen agropecuario

Ventas externas

Es el porcentaje que corresponde a los productos primarios. Es decir, la provincia exporta productos elaborados a base de granos y mucho menos el grano sin procesar

parada. Acá el corte es del 6%, pero en Brasil, del 20%". "Tenemos más terreno acá para crecer. Podríamos hacer otra planta, otro puerto, pero hoy las inversiones van a Brasil".

Para que esto no suceda, necesitan más producción, más grano para procesar y, para ello, que el negocio del campo tenga mejores números. No solo se debería aumentar la cantidad de hectáreas de los cultivos, sino también invertir en fertilizantes (entre otros elementos) para que haya más producción. Una de las barreras, la más importante quizás, es las retenciones.

En Renova, donde trabajan 700 personas, se realizan todos los procesos. Llegan los camiones al playón con el grano, y salen los subproductos al mundo. Más de 10.700.000 toneladas por por año pasan por el proceso de "crushing" de soja en la planta de Timbúes. Comenzó su construcción en mayo del 2010 y concluyó a comienzos de 2013. Está en un predio de 300 hectáreas y cuenta con una capacidad diaria de molienda de 32.400 toneladas de soja en tres líneas de producción.

El proceso de producción comienza con la recepción diaria de en la temporada alta, con carga de poroto de soja, la cual es almacenada en una celda con capacidad para 310.000 toneladas de semillas. Ello se destina al área de preparación, donde se procede a la selección y limpieza del poroto de soja, a su descascarado, quebrado y en la última instancia, a su laminado. Luego se realiza el proceso de extracción, a partir del cual se obtiene harina de soja, aceite y lecitina.

#### El problema de la Hidrovía

"Toda ineficiencia del costo logístico la paga el productor", dice Pablo Neirotti, Public Affairs Manager de Renova. Se refiere a la demora para licitar el dragado y balizamiento de la Hidrovía. Los 36/38 pies actuales no alcanzan para que los barcos grandes puedan salir cargados al máximo. Deben completar la carga en otros puertos, lo que incrementa los costos. Se necesita llegar a los 42 o 44 pies de profundidad.

Con respecto a la posibilidad de que aumente el peaje de la Hidrovía, Neirotti dice que la industria lo puede entender ya que hay una deuda heredada del gobierno anterior, pero "lo que es deseable es que se termine la ineficiencia".

Renata Ghilotti cuenta que, "el gobierno nacional abrió una rueda de trabajo con distintos actores. Lo que hemos llevado como inquietud desde la provincia de Santa Fees que. en primer lugar, estamos de acuerdo con que sea una licitación internacional en donde los principios de transparencia y de eficiencia sean aproximadamente 2000 camiones los que rijan esa concesión". Asegura que se trata de la definición estratégica más importante que va a tener la Argentina en los próximos 50 años. "Es importante que se trabaje en una proyección de calado en loque es la zona del Gran Rosario. La operatoria de las terminales podría crecer si tuviéramos la infraestructura adecuada. Sostenemos que hay que ir progresivamente, teniendo en

cuenta una mirada ambiental, a 42 pies de calado, con tecnología de punta en el balizamiento, como tiene el resto del mundo".

Pero, también, plantea un eje central en la seguridad y el control del narcotráfico, un ítem que no estaba en ninguno de los planes anteriores para esbozar un pliego. "Esto lo tomó el gobierno nacional. Se puede trabajar en conjunto con la empresa que gane la licitación para que incorpore tecnología, que ya está en el mundo, al servicio del control y la seguridad". Agrega que esto es en base a "lo que hemos sufrido y lo que estamos trabajando en esta batalla contra el narcotráfico".

Otro punto central es llevar la mirada del Centro Norte de la provincia para que se trabaje también en el mantenimiento de la Hidrovia en esa zona. "Nuestro puerto de Santa Fe también tiene mucho potencial, y no ha sido explotada en los últimos años en su capacidad productiva. Hace unas semanas volvió a salir del puerto de Santa Fe 22.000 toneladas de soja, en barcazas. Es algo histórico" contó.

La batalla de los puertos de Santa Fe al norte por lograr mejores condiciones de navegabilidad se da hace ya muchos años. El clima es un factor clave para que haya suficiente agua para poder navegar. Habrá que ver, en los próximos pliegos, qué se contempladentrode la gran cantidad de necesidades que plantea el aparato productivo de la Argentina. Depende la inversión para que los riesgos se minimicen y no se pierdan buenas oportunidades.

#### VISTA AL MUNDO



## **Transformadores**

## En Córdoba, una renovada apuesta con destino exportador

Es una empresa familiar; estuvo al borde de la quiebra cuando la compraron sus actuales dueños y exporta a varios países

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

Tubos Trans Electric (TTE) está instalada en Córdoba, invirtió US\$30 millones para ampliar su planta, aumentar los volúmenes de producción y profundizar su inserción en el mercado internacional. La familia Tizado compró esta industria que produce transformadores de alta potencia hace 20 años, cuando estaba en una situación muy complicada; fue mejorando hasta consolidarse y proyectar una facturación de unos US\$100 millones.

Javier Tizado, accionista principal de la compañía -fue directivo del grupo Techint por años y también secretario de Industria de la Nación-, y Trinidad Tizado, presidenta, explican a LA NACION que por las condiciones de la demanda internacional hay posibilidades de crecer en exportaciones fuertemente. Inclusotienen cerradas operaciones para entregar en 2027. Con la ampliación se duplicó la capacidad de producción, pasó de 1.920 MVA ahora 4.000 MVA.

La empresa nació hace 60 afios; la fundó la familia Fortuna, y exportó por primera vez en 1989; nació dedicada a la fabricación de caños para instalaciones eléctricas y transformadores de distribución v rurales y en 1963 comenzó a producir transformadores de mayor potencia. Nueve años después hizo el primero de potencia, clase 145 kV con tecnología propia y en 1974, con la incorporación de tecnologías avaladas por licencias internacionales, empezóa despegar en calidad de producción de grandes equipos.

En el medio de la crisis del arranque del 2000 la compañía pasó a manos del grupo Pérez Compancy luego a la de Montich, una autopartista. Con la adquisición por parte de los hermanos Jorge y Javier Tizado se reordenó y comenzó una senda de crecimiento. La adquirieron en 2004.

Javier Tizado indica que fue una tarea "muy sostenida de un grupo de profesionales; de ir introduciendo de nuevas estructuras de funcionamiento, de tecnología, de personal. Hacer análisis muy pormenorizados del mercado e instrumentar un plan de trabajo que se siguió en forma sistemática con inversiones que se respaldaron, básicamente, con el capital familiar". El empresario subraya que "no fue un camino fácil" aunque la compañía siempre sostuvo su "marca asociada con la calidad".

TTE inauguró hace unos días un nuevo sector de bobinado con sistema de presión positiva que asegura un muy bajo nivel de partículas, sumaron dos bobinadoras y nuevos moldes expansibles. Además, incorporaron dos hornos con sistema de secado bajo presión y

#### Claves del negocio

#### Envios

Desde 1989, se exportó a Brasil, Paraguay y Centroamérica. En 2009 desembarcaron en Estados Unidos

#### Historia

La empresa nació hace 60 años, fundada por la familia Fortuna. Estaba dedicada a la fabricación de caños para instalaciones eléctricas y transformadores de distribución y rurales. En 1963 comenzó a producir transformadores de mayor potencia

vacío, cada uno con una capacidad de 316 kW de potencia. También se invirtió en cuatro puentes grúa, dos de 80 toneladas y otros dos de 20 toneladas, lo que permitió duplicar la capacidad de elevación hasta 160 toneladas y se triplicó el área de montaje.

Explican que la ampliación de la planta no solo aumenta la capacidad productiva, sino que también aumenta la productividad, mejorando así la competitividad de la empresa al poder "ofrecer productos más rápidamente y con mayor eficiencia, hecho crucial en un mercado global donde la capacidad de respuesta y la calidad del producto final son determinantes para el éxito".

Entienden que es "sólo un primer gran paso en el plan de expansión y desarrollo de la empresa, que actualmente ya está operando con sus instalaciones a capacidad plena, destinando el 80% de su fabricación al mercado del exterior, principalmente a Estados Unidos".

La empresa emplea a 220 personasyen el período que lleva la familia Tizado exportó "exitosamente" durante unos años, incluso le vendieron a agencias del gobierno de Estados Unidos, que "repitieron" las compras por los buenos resultados. "Pero, por los manejos poco virtuosos en la macro se abrió un período complicado que hizo que en 2014 no dieran los costos y las exportaciones cayeran a cero", dice Javier Tizado.

Trinidad Tizado añade que, desde 1989, se exportó a Brasil, Paraguay y Centroamérica, en 2009 desembarcaron en Estados Unidos y ratifica que la competitividad del sector "depende mucho del tipo de cambio". "Desde el 2020 retomamos con mucha más decisión y una estrategia para posicionarnos fuertemente en el mercado mundial, para abordarlo de manera más eficiente", puntualiza.

#### MOVIMIENTO MARÍTIMO

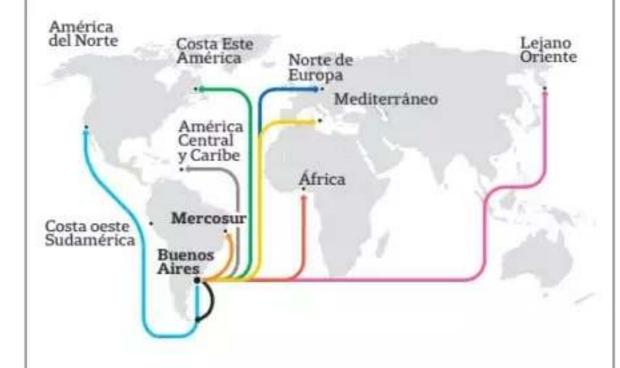

#### RUTASY **COMPAÑÍAS NAVIERAS**

Norte de Europa

MSC, ZIM, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, ONE. Grimaldi

Dejano Oriente

ONE, MSC, ZIM, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen, Hyundai, Wan Hai Lines, Maersk, Hamburg Süd, Yang Ming, PIL (Pacific International Lines)

Mediterráneo

MSC, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd

Mercosur

Log-In, Alianca (Hamburg Sud), Mercosul Line (CMA CGM)

Costa Este América del Norte

Maersk, MSC, ONE, ZIM, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, CMA CGM

Costa Oeste América del Norte

ZIM, MSC, Hapag Lloyd, Maersk, Hamburg Süd, ONE, CMA CGM

América Central y Caribe

CMA CGM, Hapag Lloyd, Maersk, MSC, ZIM, ONE, Hamburg Süd

África

ZIM, CMA CGM, MSC, Maersk, Grimaldi, Cosco, ONE, Hamburg Süd, Hapag Lloyd

Cabotaje

PSL (Patagonia Shipping Lines)

#### CONTACTOS

CMA CGM:

5556-1000 www.cma-cgm.com

Cosco:

4343-0607

www.coscoarg.com.ar Evergreen:

5382-7000

www.heinlein.com.ar

Grimaldi: 5353-0940

www.grimaldishipping.com Hamburg Süd:

5789-9900

www.hamburgsud.com

www.hapag-lloyd.com

Hapag Lloyd: 5355-5700

Hyundai

www.brings.com.ar

https://www.one-line.com

www.shippingservices.com.ar

PSL www.patagonialines.com

Log-In: www.loginlogistica.com.br

Maersk: 5382-5800

www.maerskline.com MSC:

5300-7200

www.msc.com

Wan Hai Lines (Brings): 5236-7013 www.naveatlantica.com.ar

Yang Ming (Brings):

4891-1766 www.yangming.com

ZIM:

4312-6868 www.starshipping.com.ar

#### **PUERTOS CON SERVICIOS** REGULARES DE CONTENEDORES

#### CABA

 TRP (0810-444-4877). Terminal 4 (0810-555-APMT)

BACTSSA (4510-9800).

Provincia Buenos Aires Exolgan (5811-9100).

Terminal Zárate

(03487 42-9000) y

Tecplata (0221 644-2200)

 Mar del Plata, TC2 (223-489-7400)

· Terminal Puerto Rosario (TPR) (0341 486-1300)

Puerto Bahía Blanca

Bahia Blanca

(0291401-9000) Puerto Madryn

(0280 4451400) Puerto Deseado

(0297 487-0262) Ushuaia

· Puerto Público Ushuaia (02901431443)

Para informar cambios en los servicios: LNcomext@lanacion.com.ar

Fuente: Centro de Navegación. www.centrodenavegacion.org.ar

LA NACION | JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

#### **ENTREVISTA**

## Pamela Mar

# "Buscamos el cambio del comercio global de analógico a digital"

La directora general de la Iniciativa de Estándares Digitales de la Cámara de Comercio Internacional asegura que hay financiamiento para las empresas

Texto Gabriela Origlia

a Argentina está en una posición inmejorable para poder avanzar en la digitalización del comercio internacional, adoptar los estándares internacionales", dice Pamela Mar. directora general de la Iniciativa de Estándares Digitales (DSI) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y miembro principal del Asia Global Institute, con sede en Singapur.

La DSI es una asociación público-privada respaldada por la ICC, el Banco Asiático de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y el gobierno de Singapur, que busca digitalizarelcomercioglobal "armonizando y digitalizando los estándaresyla documentación de la cadena de suministro, y creando preparación digital en todo el ecosistema comercial global", según indican.

En diálogo con LA NACION, Mar explicó que su visita a la Argentina fue para "promover la digitalización del comercio internacional". El recorrido incluyó Perú, Colombia y Barbados. Mantuvo reuniones con representantes del Gobierno nacional para impulsar el trabajo entre el sector público y el privado; consideró que la administración libertaria está en una posición "inmejorable" para avanzar por su agenda "pro crecimiento" del comercio internacional.

Mar, antes de sumarse a esta iniciativa, fue vicepresidenta ejecutiva de Futuros de la cadena de suministro y luego de Conocimiento y Aplicaciones para Fung Group, donde también fue la primera jefa de sostenibilidad del grupo. En 2019 fue elegida una de las diez líderes en sostenibilidad de Asia. También trabajó en Shenzhen (China) como directora de Finanzas Globales de TCL Multimedia Technology, la primera gran empresa china en globalizarse mediante la compra de una marca extranjera.

La ICC, que representa a unas 45 millones de empresas en más de 100 países, impulsa la solución de los problemas de las operaciones internacionales a través de la digitalización, la estandarización y el respaldo legal. La DSI trata los temas relacionados con estándares e interoperabilidad de plataformas y la relación con las fintech. En lo que se refiere a respaldo legal, ha establecido una hoja de ruta para impulsar que los gobiernos adopten legislaciones específicas para el negocio digital, especialmente en lo relativo a los documentos de título (conocimiento de embarque, letras de cambio y pagarés).

Mar indicó que hay financiamiento de organismos internacionales especialmente orientado a la asistencia de las Pymes "para que puedan alinearse a estos estándares



#### MINI BIO



#### Estudios:

Nació en Nueva York y estudió en Yale y en la London School of Economics. Habla inglés, francés y chino



#### Actualidad:

Es miembro principal del Asia Global Institute, con sede en Singapur

internacionales. Hay colaboración para que puedan estar a la altura de las exigencias". También admitió que, en su experiencia, no detectaron casos de que grandes compañías estén dispuestas en capacitar y ofrecer recursos a las más pequeñas que integran la cadena de valor, por lo que enfatizó que son los gobiernos los que deben hacerlo.

La tecnología blockchain es también una herramienta mejorar la seguridad y la eficiencia en el comercio internacional. Al permitir la creación de registros inmutables y transparentes; está simplificando la gestión de documentos comerciales y, obviamente, hace a la trazabilidad. "Estados Unidos y la Unión Europea trabajan sobre el entendimiento de contar con una trazabilidad competa de las operaciones. Entonces lo mejor es reemplazar el método antiguo, por los vid-19 profundizó la tendencia.

#### P –¿Cuáles son los objetivos dela DSI?

R –Usar la tecnología digital, hacer que los procesos sean más eficientes, más transparentes y veloces. Reemplazar los papeles, que todo sea digital. Buscamos facilitar el cambio del comercio global de lo analó-

gico a lo digital, entendemos que es una oportunidad para impulsar el crecimiento y la inclusión al hacer al comercio más eficiente y transparente. También creemos que se facilita el acceso de las empresas más chicas al comercio internacional.

#### —¿Cómo está la Argentina

en el proceso?

R –La Argentina está en una posición inmejorable para poder avanzar en la digitalización del comercio internacional. Hay un gran potencial para llevar adelante la agenda; los actores del sector privado se mueven en el sentido correcto, impulsando la digitalización. El Gobierno también está dando pasos en ese mismo sentido. Esta administración, creo, generó una revitalización del sector, hay acciones que apuntan a terminar confocos de corrupción que pudieran haber existido en la Aduana. registros digitales", sostiene Mar Es muy importante como señal a y admite que la pandemia del Co- la comunidad internacional. En O-Habló mucho de transpael caso argentino entiendo que el alcance de los objetivos puede ser rápido porque el país tiene los recursos financieros y humanos; está en línea con otros países que han encarado el proceso.

#### P-¿Hay diferentes velocidades en el mundo en el proceso de digitalización?

R -Hay ciertas diferencias; hay

países que deciden avanzar primero con la reforma legal; otros prefieren iniciar con las modificaciones a nivel macro, pero en general no veo grandes diferencias. Todos los actores están inmersos en las reformas, en la adopción de los estándares.

#### ¿Cuándo comenzó el proceso de digitalización? ¿Hay una fecha estimada para finalizarlo?

R -Establecer el inicio es complejo porque la facilitación del comercio es anterior a la digitalización. Elegiría como piedra angular el 2018 cuando se estableció la ley modelo del sistema. La digitalización se basa sobre la facilitación. En la actualidad alrededor del 37% del PBI mundial ya está regido por la ley modelo; estimamos que en el 2030 tendremos la casi totalidad. Quedan unos pocos años para completar el proceso.

#### Pay financiamiento internacional?

R -Claro, hay financiamiento de Banco Interamericano de Desarrollo (BID); del Banco Asiático; del Banco Mundial. Ofrecen especialmente asistencia a las Pymes para que puedan alinearse a estos estándares internacionales. Hay colaboración para que puedan estar a la altura de las exigencias.

#### Por dónde debe empezar el sector privado, por dónde comienza el proceso una Pyme?

R –Lo primero es identificar en la cadena de valor un punto donde haya un documento clave y concentrar todos los esfuerzos en digitalizarlo. Una vez logrado, debe establecer qué plataforma se elige para la transmisión de ese documento, pero el arranque es su digitalización. Para las Pymes es mas difícil, para avanzar deben intentar dialogar con un actor con el que tenga cercanía, con el que tengan más confianza y también concentrarse en el aspecto financiero, hacerlo con un banco con el ya hayan operado para que se conozcan. Es necesario establecer estos criterios para no perderse en el mar de la complejidad. Lo clave, insisto, es que los gobiernos generen entrenamiento para las Pymes. Una vez que las grandes compañías se den cuenta de que la digitalización les generará ahorros, comenzarán rápidamente a instrumentarlo. Por eso a las Pymes hay que ayudarlas a sortear esa brecha.

#### P-¿No pueden las grandes empresas ayudar a las Pymes, incluso financiarlas? Integran su cadena de valor

R –Ojalá fuera así. Pero, por mi experiencia, las grandes no lo hacen, se focalizanen sus propias operatorias. Por eso debe ser el gobierno el que impulse, el que de las capacitaciones. Lo viable es que las Pymes obtengan créditos de un banco; no he visto que cuenten con otros recursos para encarar el proceso. Reconozco que puede ser, que en las actuales condiciones de la Argentina donde hay varios tipos de cambio y problemas para hacer pagos al exterior, podría haber inconvenientes. Pero incluso por lo que estudié del caso argentino, la digitalización podría ayudar; reduce papel y procesos, hay más alineación de la documentación con los cargamentos.

#### rencia, ¿lo dice porque se da trazabilidad a toda la operatoria?

R -Estados Unidos y la Unión Europea trabajan sobre el entendimiento de contar con una trazabilidad competa de las operaciones. Entonces lo mejor es reemplazar el método antiguo, por los registros digitales. Ese paso mejoró fuerte la trazabilidad.

#### PANORAMA INTERNACIONAL



Halvor Saetre (Noruega), Nicola Lindertz (Finlandia) y Torsten Ericsson (Suecia)

## Encuentro

# Para los países nórdicos, la sustentabilidad es un buen negocio

Durante la presentación de Sustainable Nordics, tres embajadores explicaron cuáles son las nuevas oportunidades para la Argentina

Texto Paula Urien LA NACION

os países nórdicos presentaron, en la Embajada de Noruega, la cuarta edición de Sustainable Nordics. Para el evento, las embajadas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, junto a las Cámaras de Comercio binacionales de sus respectivos países, convocaron a directivos de las principales empresas de estos países en rubros de tecnología, logística, ciencia y producción, entre otras, para compartir su visión. "El seminario busca promover y visibilizar el desarrollo sostenible y fortalecer las relaciones comerciales entre los Países Nórdicos y la Argentina", se lee en la convocatoria de evento, que cuenta con el apoyo del Consejo Nórdico de Ministros. El seminario se llevará a cabo el 25 de septiembre en el Parque de la Innovación.

Durante un encuentro previo con periodistas, el Embajador de Noruega, Halvor Saetre, la Embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz y el Embajador de Suecia, Torsten Ericsson dieron precisiones sobre lo que viene pero también hablaron de las oportunidades de negocios entre la Argentina y los países que representan.

con la marca nórdica asociada a la sostenibilidad, un pilar que es transversal a los cinco países de la región europea.

También hablaron de otros temas, entre ellos, la importancia para la Argentina de tener previsibilidad jurídica y un marco regulatorio estable. Además, aseguraron que ser parte de la transición hacia un mundomás verde es clavesi una empresa quiere ser exitosa. Por otro lado, esbozaron un interés en establecer un acuerdo con el Mercosur.

Laguerra entre Rusia y Ucrania tampoco estuvo ausente de la conversación. Los tres representantes de los países nórdicos presentes se mostraron preocupados por este tema, aumentaron el presupuesto de defensa y están juntos en la OTAN. Declararon que la guerra hace que la región sea menos segura. "Casi todas las empresas que estaban en Rusia ya se han ido y tienen interés en buscar nuevos mercados y por eso puede ser interesante América Latina", aseguró la embajadora de Finlandia. Declaran que se perdió la confianza en Rusia y que además hay un sentimiento de vulnerabilidad.

Un punto álgido en la conversación fueron las dificultades para que las empresas extranjeras gi-Destacaron la importancia de ren dividendos a las filiales de sus

más importante para un inversor que poder obtener su ingreso", dijo el embajador de Noruega. "Esto es fundamental para poder desarrollar las oportunidades que tiene la Argentina". Agregó la embajadora de Finlandia que es importante que "los pagos se realicen en forma normal en los negocios internacionales. Esto sería rebueno".

Aseguraron también que todavía hay deudas por parte de algunas empresas con las casas matrices a raíz de los pagos de importaciones demoradas por el cepo.

Con el tema de Vaca Muerta, dicen que la producción de gas está, perofaltalaposibilidaddepoderexportarlo a Europa. Está para desarrollar la costa marítima también.

#### Perspectiva Noruega

El país tiene el ambicioso objetivo de ser neutro en carbono en 2035. Allí viven 5.6 millones de habitantes con grandes contrastes naturales, un clima riguroso y una extensa costa. "Siempre nos hemos orientado hacia el mar", destacó el Embajador Halvos Saetre. Es rico en recursos naturales y se destacan sectores como el marítimo y el energético, los más importantes y dinámicos. "Hay muchas oportunidades para Noruega y la Argentina, porque históricamente la Argentina se por lo que se pueden desarrollar los recursos naturales", agregó.

En la Argentina operan alrededor de 30 empresas noruegas o de capital noruego, entre las que se encuentran Hydro, Equinor, Estremar, Yara y Odfjell Terminals. Están presentes en sectores estratégicos como la energía, la explotación de recursos naturales y el sector marítimo. Tienen "una alta presión regulatoria del Gobierno y queda claro que no es algo negativo. En este mundo trabajar con altos niveles de sustentabilidad es importante en los mercados internacionales", dijo el embajador.

En Brasil hay 230 empresas noruegas con inversiones por US\$14.000millones.Desdealli,hay empresas que están exportando a Noruega "estomuestra el potencial de las inversiones", señaló Saetre.

#### Acerca de Finlandia

Finlandia tiene una población de 5.6 millones y se presenta como es el país de los miles de lagos, con más de 10% de su territorio cubierto de agua dulce. Estambién el país más boscoso de Europa: 75% de su territorio está cubierto de bosques. "Históricamente, el sector forestal ha sido el motor para desarrollo económico y social, pero en las menen políticas de Estado que no aumentar el comercio bilateral países de origen. "No hay nada ha orientado más hacia el campo, últimas décadas, el país se ha convarien a través de los gobiernos. •

vertido en el líder en innovación tecnológica", explican. Finlandia también tiene uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo, "lo que resulta en una fuerza laboral altamente capacitada y multilingüe. Esto facilita a las empresas el acceso a talento de calidadenáreas clave como ingeniería, tecnología y negocios", agregan.

La embajadora Nicola Lindertz dijo que durante un viaje a Finlandia le sorprendió el nivel de interésde la sempresas nórdicas por la Argentina, y en rubros muy variados, como software para logística o para evaluar el impacto de medidas climáticas, equipos médicos, tratamiento de aguas, soluciones educativas, desarrollo de ciudades inteligentes, entre otras. Ven a un país con potencial", dijo la embajadora. En la Argentina está la empresa finlandesa Wärtsila, que es el proveedor de el sistema del propulsión eléctrico que Buquebus pondrá en marcha en 2025. También está ReOrbit, una empresa innovadora de satélites, y Ponsse, una compañía de alta tecnología para la gestión forestal. Nokia, también está presente, con tecnología 5G.

#### Suecia, más cerca

Es el tercer país más grande de la Unión Europea, tiene una superficie similar a la de la provincia de Santa Cruz en la Argentina y una población de 10.5 millones de habitantes. Aproximadamente el 70% de su territorio está cubierto por bosques, y su industria ha crecido a partir de la extracción y uso de recursos minerales y forestales, con sectores destacados como la minería, la siderurgia, la automotriz, la maquinaria, la madera y la industria papelera. Suecia también se destaca actualmente como un importante centro para startups de soluciones digitales, como Spotify y Klarna, y es reconocida en comercio y logística (Ikea, H&M) yen la industria farmacéutica (AstraZeneca, entre otros). Su economía, basada en el conocimiento, está integrada en las cadenas de valor globales. Las exportaciones, que constituyen casi la mitad del PIB, se enfocan en maquinaria, equipos de transporte, productos farmacéuticos y servicios de tecnología. Más de 30 filiales suecas operan en Argentina, empleando a más de 17.000 personas.

El embajador Torsten Ericsson dijo que "la Argentina tiene un tamaño de mercado interesante. Ahora que se implementa una nueva política económica, hay interés en las comunidades empresariales". Además dijo que las empresas suecas se pueden presentar en una segunda fase de inversión, ya que suministran soporte para otras compañías, como vehículos y tecnología. Entre las que participan del seminario están Alfa Laval, conocida en el sector del agro y Tetra Pak, entre otras.

Los tres embajadores no anunciaron inversiones en la Argentina, sinoque destacaron que es un país con potencial. Todavía debe mostrar que las medidas que podrían reactiva la economía se transfor-





Oportunidades

de negocios



